

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/









# GRAMMATICA

1/248 CH

DELLA

# LINGUA LATINA

ÐΙ

# FERDINANDO SCHULTZ

EDIZIONE ITALIANA APPROVATA DALL'AUTORE conforme all'ultima edizione tedesca



1896

G. B. PARAVIA E COMP.

tipografi-librai-editori TORINO - ROMA - MILANO - FIRENZE - NAPOLI

ታ

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
3519911A

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R 1928 L

PROPRIETÀ LETTERARIA

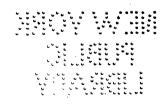

Torino - Stamperia Reale di G. B. Paravia e C.

# VVERTENZA DEL TRADUTTORE

Questa nuova edizione italiana della riputata Grammatica del dott. Ferdinando Schultz contiene parecchie aggiunte importanti, tra le quali tengono il primo posto i raffronti continui tra le due lingue, la latina e l'italiana. Vedasi, per un esempio, il § 204, dove si reca una lunga serie di verbi che in latino reggono il dativo, ai quali corrisponde per lo più in italiano un verbo transitivo che riceve un compimento diretto (accusativo). Oltre di ciò, fu accuratamente riveduta e recata a maggior chiarezza e precisione l'esposizione delle regole, specialmente della sintassi, in modo da rendere il libro più conforme alle consuetudini delle nostre scuole e più meritevole del favore dei nostri Insegnanti. I quali si saranno ormai persuasi, mercè l'uso di questa Grammatica e dell'altra non meno eccellente del Madvig, che anche nel campo degli studi classici posson gl'Italiani valersi con profitto delle ricerche e dei metodi degli stranieri senza detrimento della dignità nazionale, e far nuove annessioni di territorio senza distruggere l'equilibrio europeo.

# PARTE PRIMA

#### TEORICA DELLE FORME

#### CAPO I. - Dell'Alfabeto.

#### § 1.

- 1. L'alfabeto latino ha ventiquattro lettere:
- a b c d e f g h i (j) k l m n o p q r s t u v x y z A B C D E F G H I (J) K L M N O P Q R S T U V X Y Z
- 2. Sei di queste lettere, cioè a, e, i, o, u, y sono vocali: le altre sono consonanti. Fra le consonanti va compreso j (J), benchè d'ordinario si scriva in sua vece i (I).
- 3. Le vocali sono accentate o prive d'accento; oltre ciò sono brevi o lunghe. Le brevi sono segnate con una piccola curva (°), le lunghe con una retta (-) soprapposta orizzontalmente alla vocale, come continens rosarum. Cfr. § 292.
- a. Le vocali a, e, i, o, u si pronunziano come in italiano; y si pronunzia i.
- b. Anche le consonanti si pronunziano come in italiano, salvo che ti (breve) innanzi a vocale si pronunzia zi: lec-tio, gra-tia, o-tium. Solamente dopo t, s e x e nelle voci greche, il t conserva la sua propria pronunzia: Brutti-i, osti-um, mixti-o, ti-aras, Milti-ădes; così pure negli infiniti deponenti e passivi allungati, come niti-er, quati-er, e anche in totī-us, perchè l'i è lungo.
- 4. La lingua latina ha i seguenti dittonghi: ae (che suona e), au (che suona au), oe (che suona e), come aetas, aurum, coetus. Raro è il dittongo eu, più rari ancora ei, oi e ui. I dittonghi sono di lor natura lunghi.

Eu forma dittongo soltanto in ceu, neu, seu, heu, eheu, heus. neuter, neutiquam, e in alcuni nomi proprii, d'origine straniera, come Europa, Eurus; ei soltanto in hei (presso i poeti anche in dein, deinde, come oi in proin, proinde), ui solo in hui (§ 177), cui, huic. Nelle altre parole le due vocali si pronunziano sempre distintamente, come me-us, de-i, fu-i.

Quando ae e oe non forman dittongo, si pongono sulla seconda vocale i punti della dieresi, o vogliam dire il trema: aër, poëta.

- 5. Le consonanti si dividono in
  - a. semivocali; tali sono le liquide l, m, n, r e la sibilante s;
  - b. mute; e tali sono tutte le altre consonanti.

Le mute secondo la diversità degli organi adoperati nella loro pronunzia si dividono in labiali: b, p, f, v-gutturali o palatine: c (k, q), g (h)-e dentali o linguali: d, t. Oltrecciò altre delle consonanti sono tenui: p, c, t; altre medie: b, g, d; altre aspirate: ph, ch, th. Sono consonanti doppie: x (che nasce da cs, gs, qs, hs) e z (da ds, ts; solamente in parole straniere). H non è propriamente una consonante, ma semplice segno di aspirazione; quindi Annibal e Hannibal, arundo e harundo, ecc.

- 6. Intorno ad alcune mutazioni, a cui da luogo lo scontro di consonanti, cfr. § 76 II, Nota 2, e § 185, Nota. Nella lingua antica si scambian tra loro alcune vocali, come o ed u in vulnus, che anticamente si scrisse volnus; vult, anticamente volt; o ed e in vester, anticamente voster; verto, ant. vorto; ŭ ed i in libet, ant. lubet; existimo, ant. existumo; decimus, ant. decumus; optimus, ant. optumus; ei, i ed e in omneis, omnis e omnes, tres e tris ecc.
- 7. Le sillabe son divise in fin della riga nello stesso modo che in italiano; per es. magi-stri, come in ital. « mae-stro »; om-nis, ig-nis, duc-tus, rap-tus. Nelle parole composte si lasciano insieme i singoli componenti: ad-ire, post-ea, dis-tribuere (ma poi di-stare).

#### CAPO II. - Delle Parti del discorso.

§ 2.

Le parti del discorso sono otto:

1. Nome sostantivo, come vir, uomo; rosa, rosa; virtus, virtù; verbum, parola.

I sostantivi si distinguono in

- 1. appellativi, come arbor, albero;
- 2. proprii, come Caesar, Cesare;

- 3. collettivi, come multitudo, moltatudine (appartengono a questa classe anche alcuni nomi di materia, come lignum, legname);
  - 4. astratti, come mens, mente.

I nomi delle tre prime classi si chiamano anche concreti per opposto agli astratti.

2. Nome aggettivo, come bonus, buono; pulcher, bello; amabilis, amabile.

Tra gli aggettivi si comprendono anche i più dei numerali, come unus, uno; duo, due; primus, primo, ecc.

3. Pronome, come ego, io; tu, tu; qui, che, il quale, ecc.

I sostantivi, gli aggettivi e i pronomi si declinano, e chiamansi in comune anche nomi.

4. Verbo, come sum, io sono; amo, io amo; monēre, avvisare; dormīre, dormire.

I verbi si coniugano.

- 5. Avverbio, come valde, fortemente, molto; saepe, spesso; ibi, ivi.
  Tra gli avverbi si annoverano pure alcuni numerali, come semel, una volta; primum, primieramente, ecc.
  - 6. Prepasizione, come ad, a; ab, da; ante, avanti.
  - 7. Congiunzione, come et, e; sed, ma; si, se; quia, perchè.
  - 8. Interiezione, come vae, guai! ah, ah!

Gli avverbi, le preposizioni, le congiunzioni e le interiezioni sono parole indeclinabili, e chiamansi in comune particelle.

Tutte le parole sono adunque o nomi o verbi o particelle (1).

La lingua latina non ha articolo, e però vir vuol dire tanto « l'uomo » quanto « un uomo », ed anche semplicemente « uomo ».

#### CAPO III. - Del Genere dei nomi.

§ 3

Nei sostantivi si distinguono tre generi:

- 1. Il maschile, come vir, l'uomo; rivus, il ruscello;
- 2. Il femminile, come femina, la femmina; virtus la virtù;
- 3. Il neutro, come lignum, il legno; foedus, l'alleanza.

Alcuni sostantivi si possono adoperare come maschili e femminili, e però si dicono di genere comune.

Vas tibi ridenti, quia moz post gaudia fisbis. Guai a te che ridi, perche tosto dopo la gioia piangerai.

NOTA DEL TRAD, GOOGLE

<sup>(1)</sup> Le otto parti del discorso sono tutte comprese nelle otto parole, che compongono il seguente verso esametro:

Vae tibi ridenti, quia mom post gaudia flebis.

#### § 4.

Il genere dei sostantivi in latino è spesso diverso dal genere dei sostantivi italiani corrispondenti. Lo si riconosce quando dal significato e quando dalla desinenza.

Quanto al significato sono:

- a. di genere maschile i nomi degli uomini, dei popoli, dei siumi, dei venti e dei mesi;
- b. di genere semminile i nomi delle donne, delle piante, delle città, delle regioni e delle isole;
  - c. di genere neutro tutte le parole indeclinabili;
- d. di genere comune i nomi che convengono tanto al maschio, quanto alla femmina.
- 1. Sono quindi maschili păter, il padre; nauta, il nocchiere; Perses, il Persiano; Albis, l'Elba; Sequăna, la Senna; aquito, l'aquilone, la tramontana; Aprīlis, Aprile; ecc.

Alcuni nomi di fiumi per altro sono femminili, come Albăla, Allia, Matrona, Lethe e Styx. Anche copiae, arum, gente armata, milizia. (propriamente le provvisioni degli eserciti), è femminile. — Hadria (poet.), il mare Adriatico, è maschile.

2. Sono femminili māter, la madre; pīrus, il pero; Corinthus, la città di Corinto; Italia, l'Italia; Aegyptus, l'Egitto; Dēlus, l'isola di Delo, ecc.

Tra i nomi di città e regioni sono

- a. maschili: 1º quelli che mancando del singolare escono al nomin. plur. in i, gen. orum, come Delphi, la città di Delfo, Veii, la città di Veio; 2º Canōpus, gen. i, Canopo (città dell'Egitto), e i nomi di paesi Bospŏrus, Pontus, Hellespontus ed Isthmus; 3º i nomi di città Hippo, Narbo, Sulmo, Vesontio, gen. ōnis, e Tunes, gen. ētis;
- b. neutri: 1º quelli che mancando del sing. escono al nomin. pl. in a, gen. orum: Susa, Susōrum; Leuctra; Arbēla; 2º quelli, che terminano al nomin. sing. in um (on), ur od e, come Tusculum (Ilion), Tibur, Praeneste. Il nome Argos, Argo (città), è indeclinabile e neutro; all'incontro Argi, orum, è declinabile e maschile.
- 3. Son neutri nihil (indeclin.), nulla; fās (indeclin.), il lecito; văle, l'addio; e così gli avverbi, i verbi, le preposizioni ecc., quando sono adoprate a modo di sostantivi, come valde, la parola valde; amo, il verbo amo; ante, ecc.
- 4. Son comuni: adolescens, il giovane o la giovane; comes, il compagno o la compagna; duz, il condottiere o la condottiera; civis, il

cittadino o la cittadina; heres, l'uomo o la donna erede; sacerdos, il sacerdote o la sacerdotessa; infans, il bambino o la bambina, ecc.

I nomi comuni servono per lo più a denotar persone, e anche animali, come bos, il bue o la vacca.

- 5. Parecchi nomi di persone e di animali hanno bensi una parola della medesima radice per significare tanto il genere maschile quanto il femminile, ma mutano la terminazione secondo il genere, e chiamansi perciò sostantivi mobili. Tali sono dominus, il signore, domina, la signora; magister, il maestro, magistra, la maestra; disinus, l'asino, asina, l'asina; gallus, il gallo, gallina, la gallina; puer, il fanciullo, puella, la fanciulla; rex, il re, regina, la regina; victor, il vincitore, victrix, la vincitrice. Rare sono le denominazioni tolte da vocaboli di radice diversa, come servus, lo schiavo, ancilla, la schiava (raram. serva); taurus, il toro, vacca, la vacca; dries, il montone, ovis, la pecora.
- 6. Molti nomi di animali hanno sempre nella lingua lo stesso genere e diconsi epiceni, cioè comuni al maschio e alla femmina. Tali sono corvus (solamente masch.), il corvo (maschio e femmina); cornix (solam. femm.), la cornacchia (masch. e femm.); passer (solam. masch.), il passero (masch. e femm.); ciconia (solam. femm.), la cicogna (masch. e femm.). Dicesi per altro, quando sia necessario, corvus femina, per indicare la femmina del corvo, e cornix mas o cornix mascula, per indicare il maschio della cornacchia.

## § 5.

Gli aggettivi ammettono i tre generi, come i sostantivi. Il genere degli aggettivi si riconosce per lo più dalla desinenza; così bonus, buono, è maschile; bona, buona, è femminile; bonum, buono, è neutro. Similmente malus, mala, malum, cattivo, cattiva; magnus, magna, magnum, grande; parvus, parva, parvum, piccolo, piccola; carus, cara, carum, caro, cara.

#### § 6.

L'aggettivo è sempre dello stesso genere del sostantive al quale appartiene, sia come attributo, per es. bonus pater, il buon padre, sia come predicato, per es. pater est bonus, il padre è buono. Similmente bona mater, la buona madre; mater est bona, la madre è buona; bonum exemplum, il buon esempio; exemplum est bonum, l'esempio è buono.

Così pure comes bonus, il buon compagno; comes bona, la buona compagna; dux bonus, il buon condottiere; dux bona, la buona condottiera.

#### CAPO IV. - Delle Declinazioni.

#### § 7.

Nella declinazione, ossia flessione, de' nomi si distinguono il numero e il caso.

- 1. I numeri dei nomi sono due in latino, come in italiano, cioè singolare e plurale; p. e. pater, il padre; patres, i padri.
- 2. Per casi s'intendono le varie desinenze, che il nome assume per significare i diversi uffizi che fa nel discorso. I casi in latino sono sei: Nominativo, Genitivo, Dativo, Accusativo, Vocativo, Ablativo.

Per esempio, nelle sei proposizioni seguenti il nome \*rosa fa sei diversi uffizi, che in italiano vengono indicati dalla posizione e dal senso, ovvero per mezzo di preposizioni; in latino invece per mezzo dei casi:

- 1. La rosa è un fiore grazioso Nom. (rosă).
- 2. L'odore della rosa è gradito Gen. (rosae).
- 3. Dio diede alla rosa l'odore Dat. (rosae).
- 4. Amo la rosa sopra ogni fiore Acc. (rosam).
- 5. O rosa, la tua bellezza dura poco Voc. (rosă).
- 6. Dalla rosa emana dolce fragranza Abl. (rosā).
- 3. Il nominativo e il vocativo si chiamano casi retti, gli altri casi obliqui.

#### 8 8

Ci sono nella lingua latina cinque declinazioni, che si distinguono dalla desinenza del genitivo singolare. Se il genitivo esce in ae, il nome è della prima declinazione; se in i, della seconda; se in is, della terza; se in us, della quarta; se in ei, della quinta.

#### § 9.

1. La seguente tabella presenta tutte le desinenze delle cinque declinazioni:

#### Singolare.

| I. Declin                                                   | .   II. Declin.                                   | III. Declin.                            | IV. Declin.          | V. Declin.                        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Nom. d<br>Gen. ae<br>Dat. ae<br>Acc. am<br>Voc. d<br>Abl. a | neutro<br>ŭs, ĕr; um<br>ī<br>ō<br>um<br>č, ĕr; um | is is em, im, sim. al nom. sim. al nom. | ŭs; ū<br>ūs<br>ŭī; ū | ēs _<br>ci<br>ci<br>em<br>ēs<br>ē |

#### Plurale.

| Nom.<br>Gen.<br>Dat. | ae<br>ārum<br>īs | ī;<br>ōrum      | à      | ēs; ă, šă<br>um od ium<br>šbŭs   | ūs; ŭă<br>uum<br>šbŭs (ŭbŭs)     | ēs<br>ērum<br>ēbŭs |
|----------------------|------------------|-----------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Acc.<br>Voc.<br>Abl. | ās<br>ae<br>īs   | ōs;<br>ī;<br>īs | ă<br>ă | ēs; ă, iă,<br>ēs; ă, iă,<br>Ibŭs | ūs; uă<br>'ūs; uă<br>'bŭs (ŭbŭs) | ēs<br>ēs<br>ēbŭs   |

- 2. Talvolta, come da questa tabella apparisce, più casi hanno la stessa forma. Notisi a questo proposito, che
- a. Il vocativo è sempre simile al nominativo; salvo che nella seconda declinazione il vocativo singolare in luogo della desinenza us del nominativo prende d'ordinario la desinenza e;
- b. I neutri hanno in tutte le declinazioni una forma comune pel nominativo, accusativo e vocativo singolare, e un'altra forma comune pel nominativo, accusativo e vocativo plurale;
  - c. Il dativo e l'ablativo plurale sono simili in tutte le declinazioni;
- d. Nella seconda declinazione anche il dativo e l'ablativo singolare sono sempre simili;
- e. Nella terza, quarta e quinta sono simili il nominativo e l'accusativo plurale;
- f. Nella prima sono simili il genitivo e dativo singolare e il nominativo plurale;
  - g. Anche nella quinta il genitivo e dativo singolare sono simili;
- h. Nella quinta il nominativo singolare è anche simile al nominativo plurale.

#### CAPO V. - Prima Declinazione.

### § 10.

I nomi latini della prima declinazione hanno tutti il nominativo singolare in a. Questa desinenza si muta ne' diversi casi del singolare e del plurale; l'altra parte della parola rimane invariata.

#### Singolare.

| Nom.  | rŏs-ă, la rosa     | scrīb-ă, lo scrivano     |
|-------|--------------------|--------------------------|
| Gen.  | ros-ae, della rosa | scrib-ae, dello scrivano |
| Dat.  | ros-ae, alla rosa  | scrib-ae, allo scrivano  |
| Acc.  | ros-ăm, la rosa    | scrib-am. lo scrivano    |
| Voc.  | ros-ă, o rosa      | scrib-ă, o scrivano      |
| ·Abl. | ros-ā, dalla rosa. | scrib-ā, dallo scrivand  |

#### Plurale.

Nom. ros-ae, le rose

Gen. ros-ārum, delle rose

Dat. ros-īs, alle rose

Acc. ros-ās, le rose Voc. ros-ae, o rose

Abl. ros-īs, dalle rose.

scrib-ae, gli scrivani

scrib-arum, degli scrivani

scrib-is, agli scrivani

scrib-as, gli scrivani scrib-ae, o scrivani

scrib-is, dagli scrivani.

#### § 11.

Tutti gli aggettivi in a (che sono i femminili di quelli che hanno il maschile in us o in er, § 18) seguono la prima declinazione.

#### Singolare.

Nom. forma pulchra, la figura bella

Gen. formae pulchrae, della figura bella

Dat. formae pulchrae, alla figura bella

Acc. formam pulchram, la figura bella

Voc. forma pulchra, o figura bella

Abl. forma pulchra, dalla figura bella.

#### Plurale.

Nom. formae pulchrae, le figure belle

Gen. formarum pulchrarum, delle figure belle

Dat. formis pulchris, alle figure belle

Acc. formas pulchras, le figure belle

Voc. formae pulchrae, o figure belle

Abl. formis pulchris, dalle figure belle.

#### § 12.

I nomi della prima declinazione che escono in a, sono per lo più di genere femminile; quelli soltanto, che denotano uomini, popoli o fiumi, sono di genere maschile (v. § 4).

#### § 13.

Registro di nomi per esercizio.

#### Nomi femminili.

Ala, l'ala alauda, l'allodola ancilla, l'ancella ăqua, l'acqua ăquila, l'aquila āra, l'altare aura, l'aura bacca, la bacca o gle

barba, la barba bestia, la bestia cătēna, la catena causa, la cagione columba, la colomba cūra, la cura făba, la fava fābŭla, la favola fāma, la fama fossa, la fossa glōria, la gloria herba, l'erba -iānua, la porta īra, l'ira lāna, la lana lūna, la luna luscinia, l'usignuolo penna, la penna

poena, la pena porta, la porta praeda, la preda puella, la fanciulla rāna, la rana rīpa, la riva rŏta. la ruota sagitta, la saetta schöla, la scuola silva, la selva · -stella, la stella terra, la terra umbra. l'ombra unda, l'onda ūva. l'uva via. la via virga, la verga · vīta, la vita.

#### Nomi maschili.

Agricola, l'agricoltore advena, il forestiero aurīga, il cocchiere convīva, il commensale homicīda, l'abitante nauta, il nocchiero

perfüga, il disertore pīrāta, il pirata põēta, il poeta scurra, il bussone Numida, il Numida Mŏsa, la Mosa.

### § 14.

Anima divīna, l'anima divīna drānēa parva, il ragno piccolo cătēna firma, la catena salda căterva magna, la schiera grande cēna lauta, la cena lauta formīca sedūla, la formīca laboriose rēgīna bona, la regina buona stătua aurea, la statua d'oro tăbūla nigra. la tavola nera aula rēgia; la corte regia nebūla densa, la nebbia fitta

sŭperbia măla, la superbia cattiva fortūna dŭbia, la fortuna dubbia pēcunia rōtunda, la moneta rotonda villa ampla, la villa ampia.

#### § 15.

#### Particolarità della prima declinazione.

- 1. Due nomi segnatamente della prima declinazione, dea, la dea, filia, la figlia, fanno il dativo e l'ablativo plurale in ābus, in luogo di is, per distinguerli dal dativo e ablativo plurale dei maschili deus e filius; e però si dirà filiis et filiabus, ai figliuoli e alle figliuole. La medesima desinenza prendono al dativo ed ablativo plurale i due aggettivi numerali duae, due, ed ambae, ambedue, che fanno duabus ed ambabus (§ 56. 2).
- 2. Amphora, l'anfora, drachma, la dramma (moneta greca), fanno talvolta nel genitivo plurale amphorum e drachmum in luogo di amphorarum e drachmarum; cfr. § 25. 2. Lo stesso avviene talvolta nei nomi stranieri di popoli, e ne' composti in cola e gena, come Lapithum, coelicolum, terrigenum per Lapitharum, ecc.; ed anche nei patronimici (cioè nei sostantivi formati dal nome del padre o degli antenati per denotare i discendenti) in des, come Dardanidum per Dardanidarum, da Dardanides, il Dardanide cioè il discendente di Dardano (§ 179. 9).
- 3. Il nome familia, la famiglia, nel genitivo singolare, fa anche familias, però solo quando è unito a pater, mater, filius o filia; p. es. pater familias, il padre di famiglia; ma nel plur. patres familiarum.
- 4. Alcuni aggettivi femminili, come una, sola, ecc., non hanno nel genitivo ae, ma ius, e nel dativo i (vedi § 25. 1).
- 5. Nei poeti trovasi ancora un' antica forma di genitivo in āī in vece di ae, come aulāī, pictāī, per aulae, pictae.
- 6. Appartengono alla prima declinazione alcuni nomi di origine greca, i quali nel nominativo terminano in  $\bar{e}$ , as o  $\bar{e}s$ . Questi nel plurale si declinano in tutto come i nomi latini in a, ma nel singolare si declinano come segue:

Nom. epitom-ē, il compendio Nom. Aenēās, Enea Gen. epitom-ēs, del compendio Gen. Aenēae, d'Enea Dat. epitom-ae, al compendio Aenēae, ad Enea Dat. Aenēam (an), Enea Acc. epitom-ēn, il compendio Acc. Voc. epitom-ē, o compendio Voc. Aenēā, o Enea Abl. epitom-ē, dal compendio. Abl. Aenēā, da Enea. Nom. anagnostēs, il lettore

Gen. anagnostae, del lettore Dat. anagnostae, al lettore

Acc. anagnostēn (am), il lettore

Voc. anagnostē (a), o lettore

Abl. anagnostā  $(\bar{e})$ , dal lettore.

Nel plurale si dirà epitomae, epitomarum ecc.; anagnostae, anagnostarum ecc.

Simili a questi sono aloe, l'aloe; grammatice, la grammatica; boreas, la tramontana o il borea; tiaras, la tiara; pyrites, la pietra focaia; sophistes, il sofista; Perses, il Persiano; Scythes, lo Scita. — Molti di questi nomi pigliano per altro nel nominativo singolare anche la desinenza à in luogo di è o ès, come grammatica (e grammatice), sophistà (e sophistes); e allora si declinano del tutto come i nomi latini.

7. Per rispetto alla desinenza, son femminili i nomi della prima declinazione che escono in a ed in e, maschili quelli che escono in as ed in es. (Cfr. § 12).

#### CAPO VI. — Seconda Declinazione.

#### § 16.

I nomi della seconda declinazione escono al nominativo singolare in us, er, (ir, ur) o um. Quelli che escono in um sono tutti neutri, quelli in er tutti maschili, quelli in us maschili per la maggior parte.

Le uscite us, um sono desinenze del nominativo; e spariscono negli altri casi; l'uscita er (ir, ur) appartiene al tema del nome e rimane in tutti i casi.

#### Singolare.

Nom. rīv-ŭs, il ruscello tect-um, il tetto
Gen. riv-ō, del ruscello tect-i, del tetto
Dat. riv-ō, al ruscello tect-o, al tetto
Acc. riv-ŭm, il ruscello tect-um, il tetto
Voc. riv-ĕ, o ruscello tec-tum, o tetto
Abl. riv-ō, dal ruscello. tec-to, dal tetto.

#### Plurale.

Nom. riv-ī, i ruscelli tect-d, i tetti
Gen. riv-ōrum, dei ruscelli tect-orum, dei tetti
Dat. riv-īs, ai ruscelli tect-is, ai tetti
Acc. riv-ōs, i ruscelli tect-d, i tetti
Voc. riv-ī, o ruscelli tect-d, o tetti
Abl. riv-īs, dai ruscelli.

#### § 17.

I nomi in er (ir, ur) si declinano come quelli in us. Avvertasi però che

1º Nel vocativo sono sempre simili al nominativo;

2º Negli altri casi perdono per lo più la e innanzi alla r.

#### Singolare.

| Nom. puer, il fanciullo     | <i>ăger</i> , il campo |
|-----------------------------|------------------------|
| Gen. puer-i, del fanciullo  | agr-i, del campo       |
| Dat. puer-o, al fanciullo   | agr-o, al campo        |
| Acc. puer-um, il fanciullo  | agr-um, il campo       |
| Voc. puer, o fanciullo      | ager, o campo          |
| Abl. puer-o, dal fanciullo. | agr-o, dal campo.      |

#### Plurale.

| Nom. | puer-i, i fanciulli      | <i>agr-i</i> , i campi |
|------|--------------------------|------------------------|
| Gen. | puer-orum, dei fanciulli | agr-orum, dei campi    |
| Dat. | puer-is, ai fanciulli    | agr-is, ai campi       |
| Acc. | puer-os, i fanciulli     | agr-os, i campi        |
| Voc. | puer-i, o fanciulli      | <i>ayr-i</i> , o campi |
| Abl. | puer-is, dai fanciulli.  | agr-is, dai campi.     |

3º In ir non v'ha che un sostantivo: vir, l'uomo; in ur un aggettivo soltanto: satur, (satŭra), satŭrum, sazio, satollo. Tutti e due si declinano come puer: vir, viri, ecc.; satur, satŭri, ecc.

Nota. Come vir si declinano anche i composti triumvir, decemvir e il nome d'un popolo, Trevir.

### § 18.

Tutti gli aggettivi, che escono in us, a, um ed er, a, um, seguono nel maschile e nel neutro la seconda declinazione; quelli in us si declinano come rivus, quelli in er come puer o ager, quelli in um come tectum.

#### Singolare.

| N. | masc. bonus, buono, boni. | femm. bona, buona, bonae, | neutro bonum, buono, boni, | masc.<br>niger,<br>nero,<br>nigri, | femm.<br>nigra,<br>nera,<br>nigrae, | neutro<br>nigrum<br>nero<br>nigri |
|----|---------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| D. | bono,                     | bonae,                    | bono,                      | nigro,                             | nigrae,                             | nigro                             |
| A. | bonum,                    | bonam,                    | bonum,                     | nigrum,                            | $m{n}igram,$                        | nigrum                            |
| V. | bone,                     | bona,                     | bonum,                     | niger,                             | nigra,                              | nigrum                            |
| A. | bono,                     | bona,                     | bono,                      | nigro,                             | Di <b>nigra</b> ,G0                 | nigro.                            |

#### Plurale.

| N. | boni,    | bonae,          | bona,    | nigri,    | nigrae,   | nigra          |
|----|----------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------------|
| G. | bonorum, | bonarum,        | bonorum, | nigrorum, | nigrarum, | nigrorum       |
| D. | bonis,   | bonis,          | bonis,   | nigris,   | nigris,   | nigri <b>s</b> |
| A. | bonos,   | bonas,          | bona,    | nigros,   | nigras,   | nigra          |
| V. | boni,    | bonae,          | bona,    | nigri,    | nigrae,   | nigra,         |
| A. | bonis,   | boni <b>s</b> , | bonis,   | nigris,   | nigris,   | nigris.        |

#### § 19.

Fra i sostantivi e gli aggettivi in er ritengono nel genitivo la e dinanzi alla r soltanto

- 1) cinque sostantivi: puer, il fanciullo; socer, il suocero; vesper, la sera; gener, il genero; adulter, l'adultero;
- 2) i sei aggettivi semplici: asper, aspro; miser, misero; tenero; tenero; tenero; tenero; tiber, libero;
- 3) e i composti che escono in fer e ger, come frūgifer, fruttifero; armiger, armigero. Ma gli altri perdono la e, come aeger, egro;
  niger, nero; väfer, astuto; integer, integro; piger, pigro.

Gibber, gobbo, ritiene anch'esso l'e; gen. gibberi. Dexter, destro, sa dextri e dexteri; sinister, sinistro, soltanto sinistri.

#### § 20.\

Tutti i sostantivi e gli aggettivi in us si declinano come rivus; ma si noti che

1º Il vocativo singolare perde la desinenza e nei due nomi comuni filius, il figlio, e gënius, il genio, e in tutti i nomi proprii uscenti in ius (o jus); quindi si dira fili, o figlio (in luogo di fili-e), geni, o genio; così pure Tulli, o Tullio, Virgili, o Virgilio, Pompei, o Pompeo, Gai, o Gaio. Ma quando i nomi proprii sono veri aggettivi, ritengono l'e, come Cynthie, o Cinzio (1).

Gli altri nomi appellativi in ius, come glādius, la spada, fluvius, il fiume ecc., non hanno alcun vocativo. Darīus fa solamente Darie. Usasi talvolta in luogo del vocativo il nominativo; così troviamo in Livio: tu, populus Albanus, in luogo di popule Albane.

2º Meus, mio, sa nel vocativo sing. mi, e deus, dio, sa deus anché nel vocativo, p. e. mi deus, o mio dio; ma il vocativo di meus nel semminile è sempre mea, nel neutro sempre meum.

<sup>(1)</sup> Soprannome del Dio Apolline, dal monte Cinto nell'isola di Delo, dove nacque e fu allevato.

3º Il nome deus ha nel plurale nom. dii o di (anche dei), gen. deorum, dat. diis o dis (anche deis), acc. deos, voc. dii o di, abl. diis o dis (anche deis).

4º I nomi in ius e ium hanno regolarmente il genitivo in ii; ma i sostantivi (non gli aggettivi) contraggono spesso ii in i; quindi filius, gen. filii e fili; ingënium, gen. ingenii e ingeni; Appius, gen. Appii e Appi (1).

#### § 21.

Per rispetto alla desinenza, sono per lo più maschili i nomi in us, er ed ir, e neutri tutti quelli che finiscono in um.

Fra i nomi in us si eccettuino i seguenti: alvus, il ventre; colus, la conocchia; humus, la terra; vannus, il vaglio, i quali sono femminili; e virus, il veleno, vulgus, il volgo, pelagus, il mare, che sono neutri, e si usano soltanto nel singolare. Voglionsi pure eccettuare i nomi delle città, delle isole e degli alberi della seconda declinazione, i quali sono femminili. (Cfr. § 4).

Sono parimenti femminili: arctus, l'Orsa (costellazione), atòmus, l'atomo, methòdus, il metodo, periodus, il periodo, dialectus, il dialetto, paragraphus, il paragrafo, (diametros, il diametro (anche masch.), perimetros, il perimetro) ed alcuni altri d'origine greca, che ritengono il genere che hanno nella lingua originale.

# § 22.

#### Registro di nomi per esercizio.

1. Agnus, l'agnello annus, l'anno ăvus, l'avo campus, il campo cibus, il cibo corvus, il corvo equus, il cavallo hircus, il becce

hortus, il giardino lūdus, il giuoco lūpus, il lupo morbus, la malattia mundus, il mondo nāsus, il naso oculus, l'occhio populus, il popolo

NOTA DEL TRAD.

Digitized by GOOGLE

<sup>(1)</sup> La forma contratta i per ii s'incontra in tutte le iscrizioni sino ni tempi d'Augusto e ne' poeti anteriori ad Augusto; fra i poeti del secolo d'Augusto l'usarono Virgilio, Orazio e Tibullo. Properzio fu il primo ad ammettere la forma ii, Ovidio l'usa spesso e dopo lui gli altri scrittori ordinariamente. Vedi Lachmann nel Commentario a Lucrezio Lib. V. 1006.

ursus, l'orso vicinus, il vicino ventus, il vento.

- 2. Cerăsus, il ciliegio mālus, il melo prūnus, il prugno pōmus, l'albero da frutta fāgus, il faggio fraxinus, il frassino pōpūlus, il pioppo ulmus, l'olmo.
- 3 Arbiter, l'arbitro cölüber, il serpente făber, il fabbro līber, il libro măgister, il maestro.
- 4. Adulter, l'adultero armiger, l'armigero gener, il genero socer, il suocero vesper, la sera.

5. Aratrum, l'aratro argentum, l'argento astrum, la costellazione aurum, l'oro auxilium, l'aiuto bellum, la guerra bonum, il bene caelum, il cielo dēbītum, il debito exemplum, l'esempio factum, il fatto ferrum, il ferro gaudium, il piacere lignum, il legno mendācium, la menzogna ŏdium, l'odio ōvum, l'uovo prětium, il prezzo scamnum, lo scanno verbum, la parola.

#### § 23.

masc. femm. neutro 1. Albus, alba, album, bianco altus, alta, altum, alto aptus, apta, aptum, atto caecus, caeca, caecum, cieco clārus, clara, clarum, chiaro dūrus, dura, durum, duro fīdus, fida, fidum, fedele iustus, iusta, iustum, giusto laetus, laeta, laetum, lieto longus, longa, longum, lungo multus, multa, multum, molto pius, pia, pium, pio prŏbus, proba, probum, valente, onesto, dabbene stultus, stulta, stultum, stolto tardus, tarda, tardum, tardo vērus, vera, verum, vero.

2. Aeger, aegra, aegrum, infermo

masc. femm. neutro integer, integra, integrum, inticro neger, nigra, nigrum, nero peger, pigra, pigrum, pigro vafer, vafra, vafrum, astuto.

3. Asper, aspēra, aspērum, aspro lăcer, lacēra, lacērum, lacero mīsēr, misēra, misērum, misero prosper, prospēra, prosperum, prospero těner, tenēra, tenērum, tenero frūgifer; frugifēra, frugifērum, fertile.

4. Meus, mea, meum, mio
tuus, tua, tuum, tuo
suus, sua, suum, suo
noster, nostra, nostrum, nostro
vester, vestra, vestrum, vostro
suus, sua, suum, loro.

#### § 24.

# Accoppiamento di sostantivi e aggettivi della prima e seconda declinazione.

- 1. Amīcus benignus, l'amico benigno angūlus rectus, l'angolo retto digitus parvus, il dito piccolo iòcus grātus, lo scherzo piacevole aper ferus, il cignale feroce vir pròbus, l'uomo dabbene asinus piger, l'asino pigro servus vafer, lo schiavo astuto dolus miser, l'inganno infelice capillus tener, il capello tenero.
- 2. Damnum mödicum, il danno moderato horrëum plënum, il granaio pieno furtum impium, il furto empio templum sacrum, il tempio sacro vinum rubrum, il vino rosso vitium taetrum, il vizio brutto praedium frugifërum, il podere fertile tëlum mortifërum, il dardo mortale verbum libërum, la parola libera.
- 3. Alvus plena, il ventre pieno mālus onusta, il melo carico pōpūlus alta, il pioppo alto pīrus amoena, il pero gradevole poēta clarus, il poeta chiaro scriba doctus, lo scrivano dotto agricola pius, l'agricoltore pio nauta laetus, il nocchiero allegro aurīga asper, il cocchiere ruvido convīva aeger, il commensale infermo Perses piger, il Persiano pigro Scythes liber, lo Scita libero.

§ 25.

Particolarità della seconda declinazione.

1. Nove aggettivi della seconda declinazione fanno il genitivo singo-

lare di tutti e tre i generi in  $\bar{\imath}us$ , anzichè in  $\hat{\imath}$ , e il dativo in  $\bar{\imath}$ , anzichè in o; nel plurale sono regolari.

Questi aggettivi sono:

tōtus a, um, tutto
sōlus, a, um, solo
ūnus, a, um, uno
ullus, a, um, alcuno, qualche
nullus, a, um, niuno, nessuno
ŭter, utra, utrum, quale (dei due)

neuter, neutra, neutrum, ne l'uno ne l'altro alter, tëra, tërum, l'altro (di due), il secondo ălius, alia, aliud, altro (con una uscita particolare nel neutro).

Ecco p. es. come si declina tōtus, a, um:

Nom. totus, totă, totum, tutto, tutta
Gen. totīus, totīus, totīus
Dat. totī, totī, totī
Acc. totum, totam, totum
Abl. totō, totā, totō.

Gli altri si declinano come totus; quindi si dice nel gen. solius, ecc. e nel dat. soli, ecc. Avvertasi però, che alter nel gen. conserva la e, e fa alterius (1), dat. alteri, ecc.; che uter e neuter perdono la e, e fanno utrius, neutrius, ecc., e finalmente che alius nel genit. fa alius e non aliius, e nel dativo alii.

- 2. I due numerali duo e ambo seguono la seconda declinazione solo nel genitivo e nell'accusativo; § 56. 2.
- 3. Nel genitivo plurale usasi talvolta anche la desinenza um invece di ōrum, p. es. liberum e liberorum, dei figli; deum e deorum, degli dei. Per simil maniera si dice sempre triumvirum, in vece di triumvirorum, dei triumviri; praefectus fabrum invece di praefectus fabrorum. Lo stesso dicasi dei nomi di monete, di misure e di pesi, specialmente di nummus, sestertius, denarius, modius, iugerum e talentum, in unione con nomi o avverbi numerali. Si dirà pertanto duo millia nummum invece di nummorum, due mila sesterzi; trium modium, di tre moggi. Così pure duo millia amphòrum, per ampho-

<sup>(1)</sup> La quantità del genitivo singolare alterius (coll'i breve) indicata da Prisciano e comunemente accettata nelle scuole, non s'incontra presso i buoni poeti, fuorche nei ritmi dattilici, dove anche i genitivi illius, īpsius, īnsius, insius hanno breve la penultima sillaba e formano un datrilici, all'incontro, la quantità regolare alterius, che forma un ditrocheo e come tale non poteva aver luogo nei versi dattilici, è chiaramente provata da esempi di Eunio, di Terenzio e di Terenziano Mauro.

rarum, due mila anfore; trium drachmum, per drachmarum, di tre dramme (vedi § 15. 2). Ne' poeti troverai altresi Argivum, Danaum, Pelasgum per Argivorum, ecc.

- 4. I nomi proprii greci, che hanno nel nominativo eus, escono nel genitivo in ĕi, nel dativo in ĕo, nell'accusativo in ĕum, nel vocativo in eu e nell'ablativo in ĕo; p. es. Orpheus (bisillabo), Orphĕi (trisillabo), Orphĕo, Orphĕum, Orpheu, Orphĕo. In luogo di Orphĕum dicesi pure Orphĕa.
- 5. In altri nomi greci della seconda declinazione si adopera talvolta la desimenza os invece di us, ed on invece di um (nel nom. e nell'acc.), p. e. arctos ed arcton invece di arctus ed arctum, l'Orsa (costellazione), Delos e Delon invece di Delus e Delum, Delo (isola). Rios i, femm., non ammette altra forma; ma nel neutro si dice Ilion e Ilium, gen. i, Ilio, Troia.
- 6. Ne' titoli dei libri s'incontra spesso il genitivo plurale in on invece di orum di nomi originati dal greco; come Georgicon libri, invece di Georgicorum, i libri delle Georgiche.

#### CAPO VII. - Terza Declinazione.

#### § 26.

- 1. I nomi della terza declinazione escono al nominativo singolare in vocale, o in una delle consonanti l, n, r, s, x; eccetto uno terminato in c ed uno in t, che sono lac e caput.
- 2. Le terminazioni dei casi (§ 9) si aggiungono al tema dei nomi. Il tema si trova togliendo via dal genitivo la desinenza is.
- 3. I nomi, che nel nominativo e genitivo singolare hanno lo stesso numero di sillabe, chiamansi parisillabi; per es. nubes, gen. nubis.
- 4. I nomi, che nel genitivo hanno un numero maggiore di sillabe che nel nominativo, si dicono imparisillabi; per es. dolor, gen. doloris.

#### 1. Maschili.

#### Singolare.

Nom. dölor, il dolore
Gen. dolor-is, del dolore
Dat. dolor-i, al dolore
Acc. dolor-em, il dolore
Voc., dolor, o dolore
Abl. dolor-e, dal dolore.

mõs, il costume
mõr-is, del costume
mor-i, al costume
mor-em, il costume
mos, o costume
mor-e, dal costumes

#### Plurale.

Nom. dolor-ēs, i dolori Gen. dolor-ŭm, dei dolori Dat. dolor-žbŭs, ai dolori Acc. dolor-ēs, i dolori Voc. dolor-ēs, o dolori Abl. dolor-žbŭs, dai dolori.

mōr-es, i costumi mor-um, dei costumi mor-ibus, ai costumi mor-es, i costumi mor-es, o costumi mor-ibus, dai costumi.

#### Singolare.

Nom. anser, l'oca
Gen. anser-is, dell'oca
Dat. anser-i, all'oca
Acc. anser-em, l'oca
Voc. anser, o oca
Abl. anser-e, dall'oca.

păter, il padre patr-is, del padre patr-i, al padre patr-em, il padre pater, o padre patr-e, dal padre.

#### Plurale.

Nom. anser-es, le oche Gen. anser-um, delle oche Dat. anser-ibus, alle oche Acc. anser-es, le oche Voc. anser-es, o oche Abl. anser-ibus, dalle oche. patr-es, i padri patr-um, dei padri patr-ibus, ai padri patr-es, i padri patr-es, o padri patr-ibus, dai padri.

#### II. Fem ninili.

#### Singolare.

Nom. virtūs, la virtù
Gen. virtūt-is, della virtù
Dat. virtūt-i, alla virtù
Acc. virtūt-em, la virtù
Voc. virtus, o virtù
Abl. virtūt-e, dalla virtù.

cupiditās, il desiderio cupiditāt-is, del desiderio cupiditāt-i, al desiderio cupiditāt-em, il desiderio cupiditās, o desiderio cupiditāt-e, dal desiderio.

#### Plurale.

Nom virtut-es, le virtù
Gen. virtut-um, delle virtù
Dat. virtut-tbus, alle virtù
Acc. virtut-es, le virtù
Voc. virtut-es, o virtù
Abl. virtut-tbus, dalle virtù.

cupiditat-es, i desiderii cupiditat-um, dei desiderii cupiditat-ibus, ai desiderii cupiditat-es, i desiderii cupiditat-es, o desiderii cupiditat-ibus, daid desiderii.

#### Singolare.

Nom. pars, la parte Gen. part-is, della parte Dat. part-i, alla parte

Acc. part-em, la parte

Voc. pars, o parte

Abl. part-e, dalla parte.

nūb-es, la nube nub-is, della nube nub-i, alla nube nub-em. la nube nub-es, o nube nub-e, dalla nube.

#### Plurale.

Nom. part-es, le parti Gen. part-ium, delle parti Dat. part-ibus, alle parti Acc. part-es, le parti

Voc. part-es, o parti

Abl. part-ĭbus, dalle parti.

nub-es, le nubi nub-ium, delle nubi nub-ibus, alle nubi nub-es, le nubi nub-es, o nubi nub-ibus, dalle nubi

#### III. Neutri.

#### Singolare.

Nom. ănimal, l'animale Gen. animāl-is, dell'animale Dat. animāl-i, all'ānimale

Acc. animal, l'animale

Voc. animal, o animale Abl. animāl-ī, dall'animale. măr-ë, il mare mar-is, del mare mar-i, al mare mar-e, il mare mar-e, o mare mar-i, dal mare.

#### Plurale.

Nom. animāl-ĭa, gli animali Gen. animāl-ium, degli animali Dat. animāl-ĭbus, agli animali Acc. animāl-ĭa, gli animali

Voc. animāl-ia, o animali

Abl. animāl-ĭbus, dagli animali.

mar-iŭ, i mari mar-ium, dei mari mar-ibus, ai mari mar-ia, i mari mar-ia, o mari mar-ibus, dai mari.

#### Singolare.

Nom. guttur, la gola Gen. guttur-is, della gola Dat. guttur-i, alla gola Acc. guttur, la gola

Voc. guttur, o gola Abl. guttur-e, dalla gola. nomen, il nome
nomin-is, del nome
nomin-i, al nome
nomen, il nome
nomen, o nome
nomin-e, dal nome

#### Plurale.

guttur-um, delle gole Gen. guttur-thus, alle gole Dat. Acc. guttur-a, le gole

Nom. guttur-a, le gole

Voc. guttur-a, o gole

guttur-ĭbus, dalle gole. Abl.

nomin-a, i nomi nomin-um, dei nomi nomin-Ybus, ai nomi nomin-a, i nomi nomin-a, o nomi nomin-Ibus, dai nomi.

### § 27.

A declinare un nome della terza declinazione bisogna anzitutto conoscerne il genitivo singolare. Eccone le regole:

1º Nom. a, gen. ătis, come poëma, poēmătis, il poema. I nomi di questa specie sono tutti derivati dal greco, e si declinano come guttur.

2º Nom. e, gen. is, come rete, retis, la rete. — Come mare.

- 3º Nom. o, gen. 1) inis, come homo, hominis, l'uomo; turbo. turbinis, il turbine; Apollo, Apollinis, Apolline; e quasi tutti i nomi in do e go, come ordo, ordinis, l'ordine; imago, imaginis, l'immagine. Caro, la carne, fa carnis e non carinis. — Come anser.
- 2) onis, tutti gli altri, come leo, leonis, il leone; ratio, rationis, la ragione ecc.; non che alcuni pochi in do e in go, come praedo, praedonis, l'assassino; harpago, onis, il graffio. - Come dolor.

4º Nom. al, gen. ālis, come vectīgal, vectigālis, la gabella. — Come animal. Soltanto sal, il sale, ha sălis, e si declina come anser.

5º Nom. l, gen. lis, come sol, solis, il sole; exsul, exsulis, l'esule; vigil, vigilis, il vigile, la guardia. - Come anser.

Mel, il miele, fa mellis; fel, il fiele, fellis. — Come guttur.

6º Nom. en, gen. inis, come carmen, carminis, il carme; agmen, agminis, la schiera. - Come nomen.

Ren, il rene, fa rēnis, e si declina come dolor.

7º Nom. ar, gen. āris, come exemplar, exemplāris, il modello; calcar, calcāris, lo sprone. — Come animal.

Lar, il dio famigliare, fa lăris; par, pari, dispar, dispari, fanno păris, dispăris; Caesar fa Caesăris. — Come anser.

Iubar, lo splendore, iubăris; nectar, il nettare, nectăris. - Come aultur.

Far, il farro, farris; hepar, il fegato, hepătis. — Come guttur.

8º Nom. er, gen. 1) eris, come agger, aggeris, l'argine; carcer, carceris, il carcere; mulier, mulieris, la donna; uber, uberis, la mammella; oltrecciò tutti i nomi di piante della terza declinazione, che escono in er, come acer, aceris, l'acero, e i neutri citati al § 34. I, 4

Aggiungi gli aggettivi celer, presto; degener, degenere; pauper, povero; uber, fecondo. — Come anser.

2) ris, al qual novero appartengono i nomi in ter e la maggior parte degli aggettivi della terza; come frater, fratris, il fratello; mater, matris, la madre; venter, ventris, il ventre; imber, imbris, la pioggia; i nomi dei mesi in ber, come September. — Come pater. Aggettivi: acer, acris, acre, acuto; alăcer, alacris, alacre ecc.

Si distinguono dagli altri later, lateris, il mattone; ver, veris, la primavera; iter, itineris, il viaggio.

× 9º Nom. or, gen. ōris, come amor, amōris, l'amore; soror, sororis, la sorella; creator, creatoris, il creatore; viator, viatoris, il viandante; auditor, auditoris, l'uditore; doctor, doctoris, il dottore.

— Come dolor.

Arbor, l'albero, fa arbòris; castor, il castoro, castòris; rhetor, il retore, rhetòris; Hector, Ettore, Hectòris. — Come anser. Similmente ador, adòris, la spelta; aequor, aequòris, il mare; marmor, marmòris, il marmo; come guttur. Aggiungi memor, memòris, memore; immemor, immemòris, immemore.

Cor, il cuore, fa cordis.

10º Nom. ur, gen. ŭris, come fulgur, fulgŭris, il lampo; augur, augūris, l'augure. Quattro hanno ŏris: ebur, ebŏris, l'avorio; femur, femŏris, la coscia: iecur, iecŏris, il fegato; robur, robŏris, rovere, robustezza. — Come guttur.

Fur, il ladro, fa fūris; come dolor.

11º Nom. as, gen. ātis, come aestas, aestātis, l'estate; aetas, aetātis, l'età; brevitas, brevitatis, la brevità; civitas, civitatis, la città; libertas, libertatis, la libertà; paupertas, paupertatis, la povertà; potestas, potestatis, il potere; veritas, veritatis, la verità; voluntas, voluntatis, la volontà; nostras, nostratis, nostrano. — Come cupiditas.

Anas, l'anitra, fa anătis; as, l'asse, assis; mas, il maschio, măris; vas, il mallevadore, vădis; vas, il vaso, vāsis; gigas, il gigante, gigantis; lampas, la lampada, lampădis. Fas, lecito, e nefas, illecito, sono indeclinabili.

- 12º Nom. es, gen. 1) is (trenta nomi circa), come caedes, caedis, l'uccisione; clades, cladis, la sconfitta; fames, famis, la fame; moles, molis, la mole; sedes, sedis, la sede; vulpes, vulpis, la volpe. Come nubes.
- 2) čtis (dieci nomi circa), come abies, abičtis, l'abete; aries, aričtis, l'ariete; paries, paričtis, la parete; interpres, interpretis, l'in-

terprete; seges, segētis, il seminato, il campo acconcio alla sementa; teges, tegētis, la coperta; hebes, hebētis, ottuso. — Come anser.

3) itis (venticinque nomi circa), come ales, alitis, l'uccello; comes, comitis, il compagno; eques, equitis, il cavaliero; hospes, hospitis, l'ospite; miles, militis, il soldato; pedes, peditis, il pedone; caeles, caelitis, celeste; dives, divitis, ricco. — Come anser.

'Obses, l'ostaggio, fa obsidis; reses, ozioso, residis; pes, il piede, pëdis; heres, l'erede, herëdis; merces, la mercede, mercedis; quies, la quiete, quietis; locuples, dovizioso, locupletis; aes, il bronzo, aeris. Ceres, Cerere, fa Cerèris; pubes, pubere, fa pubëris.

13° Nom. is, gen. is (circa ottanta sostantivi e tutti gli aggettivi in is), come amnis, gen. amnis, il fiume; collis, il colle; ignis, il fuoco; orbis, il cerchio; piscis, il pesce; finis, la fine; mensis, il mese; apis, l'ape; avis, l'uccello; clavis, la chiave; febris, la febbre; navis, la nave; ovis, la pecora; turris, la torre; vallis, la valle, ecc. Brevis, breve; dulcis, dolce; facilis, facile; fortis, forte; nobilis, nobile; turpis, brutto, ecc. — Come nubes.

Si distinguono dagli altri i sostantivi seguenti:

- 1) Lapis, lapidis, la pietra; tyrannis, tyrannidis, la tirannide.
- 2) Cinis, cinëris, la cenere; pulvis, pulvëris, la polvere; vomis, vomeris, il vomero.
- 3) Lis, lītis, la lite; sanguis, sanguinis, il sangue; glis, glīris, il ghiro; vis, la forza, plur. vires, virium, viribus (acc. singolare vim, abl. sing. vi).
- 14º Nom. os, gen. ōris, come flos, flōris, il fiore; ros, rōris, la rugiada; os, ōris, la bocca.

Os, l'osso, fa ossis; bos, il bue, bŏvis; cos, la cote, cōtis; dos, la dote, dōtis; nepos, il nipote, nepōtis; sacerdos, il sacerdote, sacerdōtis; custos, il custode, custōdis. Compos, che ha in suo potere, che possiede, fa compŏtis; impos, che non ha in suo potere, che non possiede, fa impŏtis. Nomi greci: heros, herōis; Minos, Minōis; Tros, Trōis.

15° Nom. us, gen. 1) ĕris, come Venus, Veneris, la dea Venere; vetus, vetëris, vecchio; e diciotto neutri, fra i quali sono poco in uso acus, acĕris, la pula, rudus, ĕris, il rudere, più usati in vece:

foedus, l'alleanza funus, il funerale genus, il genere glomus, il gomitolo latus, il lato munus, l'uffizio, il dono
olus, l'ortaggio
onus, il carico
opus, l'opera
pondus, il peso

scelus, la scelleraggine sidus, l'astro, la costellazione ulcus, l'ulcera vellus, il vello, il tosone viscus, (plur. viscera), viscere vulnus, la ferita. — Come guttur.

2) öris, come lepus, leporis, il lepre, e quattordici neutri:

corpus, il corpo
decus, il decoro
dedècus, la vergogna
facinus, l'azione, l'impresa
fenus, l'usura
frigus, il freddo
litus, il lido

nemus, il bosco
pectus, il petto
pecus, il bestiame
pignus, il pegno
stercus, lo sterco
tempus, il tempo
tergus, il tergo. — Come guttur.

- 3) ūtis (cinque nomi soltanto), come salus, salūtis, la salute; servitus, servitūtis, la schiavitu. Come virtus.
- 4) ūris (sette nomi soltanto), come crus, crūris, la gamba; ius, iūris, il diritto; rus, rūris, la campagna; mus, mūris, il sorcio; tellus, tellūris, la terra.

Si distinguono dagli altri: palus, palūdis, la palude; incus, incūdis, l'incudine; grus, grūis, la gru; sus, suis, il porco; fraus, fraudis, la frode; laus, laudis, la lode; pecus, pecūdis, un capo di bestiame (laddove pecus, il bestiame, fa pecòris).

16º Nom. bs, gen. bis, come plebs, plebis, la plebe; urbs, urbis, la città. Caelebs, celibe, fa caelibis.

17º Nom. ns, gen. ntis, come dens, dentis, il dente; fons, fontis, la fonte; frons, frontis, la fronte; mons, montis, il monte. Constans, constantis, costante; prudens, prudentis, prudente.

Frons, la fronda, frondis; glans, la ghianda, glandis. — Come pars. 18° Nom. ps, gen. pis, come stirps, stirpis, la stirpe.

Auceps, aucupis, l'uccellatore; princeps, principis, il primo, il principe; anceps, ancipitis, dubbio (biceps, bicipitis, bicipite; praeceps, praecipitis, precipitoso).

19° Nom. rs, gen. rtis, come ars, artis, l'arte; mors, mortis, la morte; sors, sortis, la sorte; iners, inertis, inerte. — Come pars.

Concors, concorde, discors, discorde, misericordioso, hanno rdis; quindi concordis, ecc.

20º Nom. ax, gen. ācis, come pax, pācis, la pace; audax, audācis, audace; rapax, rapācis, rapace; tenax, tenācis, tenace; vorax, vorācis, vorace. — Come pars.

Fax, la face, ha fàcis.

21º Nom. ex, gen. icis, come index, indicis, l'indice; iudex, iudicis, il giudice; vertex, verticis, il vertice. Duplex, duplicis, doppio; supplex, supplicis, supplichevole.

Rex, rēgis, il re; lex, lēgis, la legge. Grex, grēgis, la greggia. Nex, nēcis, la morte; prex, prēcis, la preghiera. Senex, senis, il vecchio. Supellex, supellectilis, la suppellettile. Remex, remigis, il remigante. — Come anser.

22º Nom. ix, gen. icis, come cornix, cornicis, la cornacchia; radix, radicis, la radice; nutrix, nutricis, la nutrice; victrix, victricis, vincitrice; felix, felicis, felice; pernix, pernicis, veloce, snello.

Appendix, appendicis, l'appendice; calix, calicis, il calice; pix, picis, la pece. Nix, la neve, fa nivis.

23º Nom. ox, gen. ōcis; solamente vox, vōcis, la voce, e gli aggettivi atrox, atrōcis, atroce; ferox, ferōcis, feroce; velox, velōcis, veloce.

Nox. la notte, fa noctis; praecox, precoce, praecŏcis.

24º Nom. ux, gen. ŭcis, come crux, crŭcis, la croce; dux, dŭcis, il capitano; nux, nŭcis, la noce; trux, trŭcis, truce.

Lux, lūcis, la luce; coniux, coniŭgis, il consorte o la consorte; frux, frūgis, il frutto; faux, faucis, la gola.

25° Nom. x preceduto da consonante, gen. cis, come arx, arcis. la rocca; falx, falcis, la falce; lanx, lancis, il piatto. — Come pars.

26º Fanno parte da se: lac, lactis, il latte; caput, capitis, il capo; hiems, hiemis, l'inverno.

#### § 28.

Gli aggettivi in us, a, um, ed er, a, um seguono la prima e la seconda declinazione (§ 11 e 18). Tutti gli altri seguono la terza declinazione, e perciò:

- 1º Tutti gli aggettivi di una sola terminazione (§ 48), come audax, audācis, audace; praeceps, praecipitis, precipitoso; iners, inertis, inerte; dives, divitis, ricco; memor, memoris, ricordevole; pār, păris, uguale; pauper, pauperis, povero; vetus, veteris, vecchio (tutti gli altri in us seguono la seconda declinazione); oltreccio tutti gli aggettivi e participii in ns, come prudens, prudentis, prudente; constant: constantis, costante; amans, amantis, amante.
- 2º Tutti gli aggettivi di due terminazioni, come brevis, neutr. breve, gen. brevis, breve; facilis, facile, gen. facilis, facile; suāvis, suave, gen. suavis, soave, ecc.; ed anche i comparativi, come brevior, neutr. brevius, gen. breviōris, più breve; facilior, neutr. facilius,

gen. facilioris, più facile; suavior, neutr. suavius, gen. suavioris, più soave.

3º Degli aggettivi di tre terminazioni tredici in tutto, e tutti in er, seguono la terza declinazione, come celer, celeris, celere, gen. celeris, presto. Gli altri perdono l'e del nominativo maschile, come acer, acris, acre, gen. acris, acuto; tali sono:

alăcer, cris, cre, lesto salūber, bris, bre, salubre celëber, bris, bre, celebre volucer, cris, cre, alato; puter, tris, tre, putrido

oltre a sei in ster (cfr. § 48. I, 4). Aggiungi altri quattro di una terminazione sola, che sono pūber (anche pubes), gen. pubëris, pubere; pauper, gen. pauperis, povero; degëner, gen. degeneris, degenere; ūber, gen. ubëris, fecondo.

Tutti gli altri in er seguono la seconda declinazione (§ 19); e anche uno in ster: sinister, sinistra, sinistrum, sinistro.

### Singolare.

Nom. audax (m. f. e n.), audace brevior (m. e f.), brevius (n.), più breve

Gen. audācis breviōris
Dat. audāci breviōri

Acc. audācem (m. e f.), audax (n.) breviōrem (m. e f.), brevius (n.) Voc. audax brevior (m. e f.), brevius (n.)

Abl. audāci e audace. breviore (breviori).

#### Plurale.

Nom. audaces (m. ef.), audacia (n.) breviores (m. ef.), breviora (n.)

Gen. audacium breviorum

Dat. audacibus brevioribus

Acc. audaces (m. ef.), audacia (n.) breviores (m. ef.), breviora (n.)

Voc. audaces (m. e f.), audacia (n). breviores (m. e f.), breviora (n.)

Abl. audacibus. brevioribus.

### Singolare.

Nom. ācer (m.), acris (f.), acre dulcis (m. e f.), dulce (n.), dolce (n.), acre, acuto

Gen. acris dulcis
Dat. acri dulci

Acc. acrem (m. e f.), acre (n.) dulcem (m. e f.), dulce (n.)

Voc. acer (m.), acris (f.), acre (n). dulcis (m. e f.), dulce (n.)

Abl. acri. dulci.

#### Plurale.

Nom. acres (m. e f.), acria (n.) dulces (m. e f.), dulcia (n.)
Gen. acrism dulcium

Dat. acrisus dulcibus

Acc. acres (m. e f.), acria (n.) dulces (m. e f.), dulcia (n.)

Voc. acres (m. e f.), acria (n.) dulces (m. e f.), dulcia (n.)

Abl. acribus. dulcibus.

## § 29.

In ordine ad alcune forme particolari di casi, notisi quanto segue:
Nell'accusativo singolare alcuni sostantivi terminano in im invece
di em. Tali sono: sitis, la sete; vis, la forza; tussis, la tosse; rāvis,
la raucedine: būris, la stanga dell'aratro; amussis, il regolo, ed alcuni
nomi di città e fiumi in is, come Tiběris, il Tevere; Neapölis, Napoli.

Hanno pure d'ordinario l'accusativo in im: febris, la febbre; pelvis, il catino; puppis, la poppa; turris, la torre; restis, la fune; secūris, la scure. Messis, la messe, nāvis, la nave, e clāvis, la chiave, escono per lo più all'accusativo in em.

### § 30.

- I. Nell'ablativo singolare hanno i invece di e:
- 1º Tutti i sostantivi, che nell'accusativo escono solamente in im; come sitis, abl. siti; vis, vi; tussis, tussi; Tiberis, Tiberi;
- 2º Tutti i sostantivi neutri in e, e quelli in al e ar, che hanno il genitivo in ālis ed āris (coll'ā lunga), come ovīle, l'ovile, abl. ovili; vectīgal, la gabella, vectīgāli; calcar, lo sprone, calcāri. All'incontro nectar, il nettare, abl. nectăre; iubar, lo splendore, iubăre; hepar, il fegato, hepăte; far, il farro, farre.

I nomi di città, che escono in e, ritengono la e anche nell'ablativo, come Caerë, Praenestë; essi sono propriamente indeclinabili. I maschili in al e ar hanno sempre e, come sal, săle; Caesar, Caesăre.

3º Tutti gli aggettivi, che nel neutro escono in e (is, is, e e er, is, e), come anche i sostantivi in er ed in is, i quali in origine sono aggettivi di quella fatta; quindi facilis, abl. facili; acer, abl. acri; september (cioè mensis september), il settembre, abl. septembri; natālis (cioè dies natalis), il giorno natalizio, abl. natali; annalis (cioè liber annalis), l'annale, abl. annali; aequalis, il coetaneo, abl. aequali; affinis, il congiunto, abl. affini.

huvenis il giovane, sa iuvene; aedīlis, l'edile, sa aedile; così pure

gli aggettivi usati come nomi proprii: Metellus Celer, abl. Metello Celere; Iuvenalis, abl. Iuvenale.

II. Hanno l'ablativo in i e in e:

1º Tutti i sostantivi, che nell'accusativo escono in im e in em; come puppi e puppe, turri e turre. Ma restis fa nell'ablativo solamente reste; securis fa securi; anche navis fa per lo più navi.

Trovasi del resto allato alla desinenza e anche la desinenza i nell'ablativo di molti nomi parisillabi in is, come amnis, avis, civis, ignis. Così dicesi sempre aqua et igni interdicere, interdire ad alcuno l'acqua e il fuoco, cioè confinarlo, cacciarlo in bando (§ 229), anche ferro ignique, col ferro e col fuoco; mentre fuori di queste locuzioni usasi più spesso igne.

2º Gli aggettivi che non formano il neutro in e, ed anche i participii del presente usati aggettivamente hanno d'ordinario i: felici, prudenti, constanti; la più parte hanno però anche e, e questa terminazione è in alcuni la sola usata. I comparativi per altro formano l'ablativo quasi solamente in e: maiore (raro maiori).

Gli aggettivi d'una sola terminazione fanno per lo più l'ablativo in i, segnatamente memor, par, concors, discors, atrox, audax, ingens, recens, praeceps, inops, teres, hebes; quindi memori, pari, concordi, ecc. Avvertasi però, che

- a. I participii in ns hanno nell'ablativo solamente e, quando si usano come veri participii, segnatamente negli ablativi assoluti, come Romulo regnante; all'incontro hanno per lo più i, quando sono usati come aggettivi.
- b. I participir e gli aggettivi di una sola terminazione hanno per lo più nell'ablativo e, quando sono usati come sostantivi a significar persone (§ 237. 4. 2); per es. Multum distat rudis a sapiente. Il sostantivo par, una coppia, un paio, fa nell'ablativo pare e pari; l'aggettivo vetus, vecchio, fa per lo più vetere.
- c. Hanno solamente e nell'ablativo i seguenti d'una sola terminazione: caelebs, compos, impos, deses, reses, pauper, princeps, pubes, e quelli in es, gen. Itis, come ales, dives, sospes, superstes (§§ 27. 16. 14. 12).

### § 31.

Il nominativo plurale dei neutri esce per lo più in a; raramente in ia. Hanno la terminazione ia:

1º Quelli che hanno il nominativo in e, e quelli in al ed ar che fanno il genitivo in alis ed aris coll'a lunga (§ 30. I- 2.); quindi

maria, i mari; animalia, gli animali; exemplaria, i modelli (ma far ha farra);

2º Tutti gli aggettivi e participii nel grado positivo; quindi facilia, brevia, dulcia, acria, salubria, celeria, felicia, prudentia, sapientia, amantia. Si eccettui vetus che sa vetera.

I comparativi al contrario escono tutti in a, come maiora, acriora, breviora, plura (anche complura, raramente compluria).

Nota. Parecchi aggettivi di una sola terminazione non hanno alcun nominativo e accusativo plurale di genere neutro; tali sono 1º tutti quelli che hanno soltanto e nell'ablativo singolare (§ 30. II. c.); 2º cicur, memor, immemor, supplex, uber, particeps e vigil.

### § 32.

Il genitivo plurale esce per lo più in um, raramente in ium. Hanno la terminazione ium:

1º Tutti i parisillabi (§ 26. 3), come clades, la sconfitta, gen. plur. cladium; e così brevium, omnium, civium, carnium, imbrium. Si eccettuino:

păter, il padre; accipiter, lo sparviere; iŭvěnis, il giovane; māter, la madre; cănis, il cane; vātes, il vate; frāter, il fratello; pānis, il pane; sĕnex, il vecchio, i quali tutti formano il genitivo plurale in um. Anche apis e volucris hanno spesso il genitivo in um. Sēdes, la sede, fa per lo più sedum; mensis, il mese, fa mensium e anche mensum.

2º Gl'imparisillabi, che hanno due consonanti prima della terminazione casuale, come ars, l'arte, gen. artium; fons, la fonte, gen fontium; e così ancora assium, noctium, ossium, urbium, amantium, inertium.

Parentes, i genitori, fa parentum; rare volte parentium.

3º I seguenti dieci nomi monosillabici:

faux, la gola, la fauce mus, il sorcio fraus, la frode nix, la neve glis, il ghiro plus, più vis, la lite vis, la forza;

mas, il maschio

e quindi gen. plur. faucium, fraudium, glirium, litium, marium, murium, nivium, plurium, virium.

Ops, opis, la potenza, fa opum. — Pes, il piede, fa pedum, e così anche quadrupes, quadrupedum; ma compes, la catena, fa com-

pedium. Molti fra i nomi monosillabici non hanno il genitivo plurale; tali sono aes, cos, rus, sal, sol, far, fel, mel.

4º Tutti quelli che hanno il neutro plurale in ia (§ 31); quindi marium, animalium, exemplarium, audacium, amantium; però soltanto Celerum (sost. Celeres), come tribunus Celerum; veterum, maiorum, e così tutti i comparativi, eccettuati plurium e complurium.

Gli aggettivi che non hanno il nominativo plurale neutro (§ 31. 2. Nota), formano il genitivo plurale soltanto in um; quindi caelebs, gen. pl. caelibum; dives, gen. plur. divitum (ma dis, ditis, neutro plur. ditia, gen. ditium) ecc.

5º I nomi di popoli in is e as, gen. ītis e ātis, come Quiris, gen. plur. Quiritium; Arpīnas, Arpinatium. Così pure nostras, vestras e cuias soltanto nostratium ecc; anche optimates e penates fanno optimatium e penatium, raramente optimatum e penatum.

6º I nomi neutri di alcune feste, usati soltanto nel plurale, hanno, oltre al genitivo ium, anche iorum giusta la seconda declinazione; come Saturnalia, i Saturnali, Saturnalium e Saturnaliorum.

### § 33.

1º L'accusativo plurale dei maschili e femminili, che hanno il genitivo plurale in ium, usciva anticamente in īs (eis) in luogo di ēs; quindi cladīs, omnis, tris, per cladēs, omnes, tres.

2º Avvertansi le particolarità seguenti: bŏs, bŏvis, il bue, la vacca, è regolare; se non che nel genitivo plurale fa boum, in luogo di bŏvum, e nel dat. plur. bōbus o būbus, in luogo di bovibus. Sus, suis, il porco, fa per lo più suĭbus e sŭbus. Iuppiter, Giove, fa nel gen. Iŏvis, nel dat. Iovi, nell'acc. Iovem, nel voc. Iuppiter e nell'ablativo Iove.

### § 34.

Regole del genere secondo la terminazione.

I. Sono di genere maschile i nomi che escono al nominativo in o, or, os, e-r; così pure quelli in e-s, che crescono d'una sillaba nel genitivo.

Debbonsi tuttavia eccettuare:

1º In o. — Căro, carnis, la carne, e i nomi in do, go ed io, i quali sono tutti di genere femminile, eccetto ordo, inis, l'ordine, cardo, inis, il cardine, ligo, onis, la zappa, harpago, onis, il graffio, margo, inis, il margine, septentrio, onis, il settentrione, vespertilio,

onis, il pipistrello, papilio, onis, la farfalla, pugio, onis, il pugnale, scipio, onis, il bastone, i quali sono maschili — (§ 27. 3).

2º In or. — Quattro nomi in or sono di genere neutro, cioè aequor, ŏris, la pianura, il mare; ădor, ŏris, la spelta; marmor, ŏris, il marmo; cor, cordis, il cuore. Il solo arbor, arboris, l'albero, è femminile — (§ 27. 9).

3º In os. — Tre nomi in os sono di genere femminile, cioè cos (indeclinabile), l'aurora, cos, cōtis, la cote, e dos, dōtis, la dote. Ma ōs, oris, la bocca, ed ŏs, ossis, l'osso, sono di genere neutro — (§ 27. 14).

4º In er. — Sono neutri i seguenti nomi in er:

vēr, vēris, la primavera spinter, ēris, la smaniglia iter, itineris, il viaggio papāver, ĕris, il papavero piper, ĕris, il pepe

cadāver, eris, il cadavere verber, ĕris, la battitura cicer, ĕris, il cece uber, ĕris, la mammella tuber, eris, il tumore.

Linter, lintris, la zattera, è femminile — (§ 27. 8).

5º In es. — Degli imparisillabi in es, un solo è neutro, cioè aes, aeris, il bronzo; otto son femminili:

quies, ētis, la quiete inquies, ētis, l'inquietudine merges; itis, il covone compes, ĕdis, la catena

requies, ētis, il riposo merces, ēdis, la mercede těges, ětis, la coperta seges, etis, il seminato (§ 27. 12).

II. Sono di genere femminile i nomi in as, is, aus e x, come aetas, ăvis, laus, nix; così pure quelli che terminano in s preceduta da consonante e i parisillabi in es.

Ci sono però molte eccezioni:

1º In as. — Il nome ās, assis, l'asse, è maschile. Anche vās, vădis, il mallevadore, mās, măris, il maschio, son maschili per ragione del loro significato. Similmente sono maschili i nomi greci in as, gen. antis, come adămas, antis, il diamante.

Vas, vāsis, il vaso, è di genere neutro — (§ 27. 11).

2º In is. - Sono di genere maschile i seguenti: amnis, is, il fiume anguis, is, il serpente annālis, is, l'annale axis, is, l'asse būris, is, la stanga dell'aratro callis, is, il sentiero cănālis, is, il canale cassis, is, il calappio, la rete

coulis, is, lo stelo cinis, ĕris, la cenere collis, is, il colle crīnis, is, il crine cucumis, eris, il cocomero ensis, is, la spada fascis, is, il fascio fīnis, is, la fine Digitized by Google follis, is, il mantice
fūnis, is, la fune
fustis, is, il bastone
glīs, glīris, il ghiro
hostis, is, il nemico
ignis, is, il fuoco
lăpis, idis, la pietra
mensis, is, il mese
natālis, is, il giorno natalizio
orbis, is, il cerchio
pānis, is, il pane
piscis, is, il pesce
pollis, inis, il friscello

postis, is, lo stipite della porta pulvis, ĕris, la polvere sanguis, ĕnis, il sangue scröbis, is, la fossa sentis, is, il cespuglio spinoso torquis, is, la collana torris, is, il tizzone unguis, is, l'unghia vectis, is, la leva vepris, is, lo spino vermis, is, il verme vōmis, ĕris, il vomere (§ 27. 13).

Canis, è di genere comune, il cane e la cagna; così pure tigris, il tigre e la tigre. I nomi greci tyrannis, idis, la tirannide; pyramis, idis, la piramide, proboscis, idis, la proboscide, son femminili come in greco. Sentis, cassis e vepris non si usan per lo più che nel plurale.

3º In x. — Sono maschili i nomi che escono in ex, come cōdex, icis, il codice; pollex, icis, il pollice; grex, gregis, il gregge. Son tuttavia femminili lex, lēgis, la legge; nex, necis, la morte violenta, supellex, supellectilis, la suppellettile, forfex, forficis, la forbice, faex, faecis, la feccia, e prex, precis, la preghiera.

Fra i nomi in ix e yx son maschili calix, icis, il calice; fornix, icis, la volta; phoenix, īcis, la fenice (uccello favoloso); bombyx, ycis, il filugello; varix, īcis, la varice; così pure tradux, ŭcis, il tralcie; thorax, ācis, la corazza, e i nomi composti con unx, come quincunx, uncis, cinque oncie, ossia cinque dodicesimi dell'asse; deunx, uncis, undici oncie, ossia undici dodicesimi dell'asse — (§ 27. 20-25).

4º In s. — Sono maschili i seguenti in s preceduta da consonante:

fons, fontis, la fonte pons, pontis, il ponte mons, montis, il monte dens, dentis, il dente tridens, entis, il tridente öriens, entis, l'oriente occidens, entis, l'occidente

rudens, entis, la fune torrens, entis, il torrente triens, trientis, quattro dodicesimi dodrans, antis, nove dodicesimi chalybs, ybis, l'acciaio hydrops, opis, l'idrope (§ 27. 17).

III. Sono di genere neutro i nomi in e, l, ar, ur, us, men e ma (§ 27. 1, 2, 4-7, 10, 15).

#### Eccezioni:

1º In l ed ur. — Sono maschili sōl, sōlis, il sole; sāl, sălis, il sale; turtur, ŭris, la tortora; vultur, ŭris, l'avoltoro (fur, fūris, il ladro, è maschile per ragione del suo significato); e così pure i nomi in en (non però quelli in men), come pecten, inis, il pettine; liēn, ēnis, la milza; rēn, rēnis, il rene; splēn, splēnis, la milza — (§ 27. 4, 5, 6, 10).

2º In us. — Nove nomi, che terminano in ūs lungo, sono semminili, e sono servitūs, ūtis, la servitu; senectūs, ūtis, la vecchiaia; virtūs, ūtis, la virtu; selūs, ūtis, la salute; iŭventūs, ūtis, la gioventu; incūs, incūdis, l'incudine; subscus, subscūdis, l'arpese; pelus, palūdis, la palude; tellūs, tellūris, la terra.

Sono altresi femminili pēcus, pecudis, e per lo più sūs, sŭis, grūs, grūis; laddove sono maschili tripus, tripodis, il treppiede; lepus, leporis, il lepre, e mūs, mūris, il sorcio — (§ 27. 15).

3º Finalmente son di genere neutro lac, lactis, il latte; caput, capitis, il capo, e i suoi composti sinciput, sincipitis, la metà o la parte anteriore del capo, e occiput, occipitis, la parte posteriore del capo, l'occipizio.

### § 35.

# Particolarità della Terza Declinazione.

- 1. Alcuni nomi proprii di persone, originati dal greco, che al nominativo singolare escono in es, hanno anche un genitivo singolare in i invece di is, p. e. Achilles, gen. Achillis e Achilli; così pure Themistocli, Neocli, per Themistoclis, Neoclis.
- 2. I nomi greci in ma nel dativo ed abl. plur. escono più spesso in matis, che in matibus; quindi poēma, il poema, dat. e abl. pl. poēmatis, meglio che poēmatibus, ecc.
- 3. I nomi greci in is, gen. is, hanno l'acc. in im (in) e l'abl. in i, come poësis, la poesia, acc. poësim (di rado poësin), abl. poësi; così pure Apis, il bue Api, gen. Apis, acc. Apim, abl. Api.
- 4. I nomi greci in is ed as, presso i poeti, invece del gen. idis ed adis, hanno talvolta alla greca idos e ados; come Aenēis, Aenēidos; Pallas, Pallados. Pan, il dio Pane, anche in prosa, non ha altro genitivo che Panos e altro accusativo che Pana; laddove panis, il pane, fa nel gen. panis e nell'acc. panem.
- 5. I nomi greci hanno talvolta nell'acc. sing. la desinenza greca a oltre alla desinenza em; come Agamemnona e Agamemnonem; così pure Salamina, Periclea. Si dice poi sempre aera, l'aria, da aer, ed

aethèra, l'etere, da aether, e non aërem, aethèrem. Il nome Paris, gen. Paridis, ha nell'acc. Paridem, Parida o (secondo il nº. 3) Parim, Parin.

6. I nomi'proprii d'uomo uscenti in es hanno l'acc. in em ed en e il voc. in es ed ē: Xerxes, acc. Xerxem e Xerxēn, voc. Xerxes e Xerxē; così pure acc. Socratem e Socraten, voc. Socrates e Socrate.

7. I nomi proprii d'origine greca in is, ys ed eus formano il vocativo come in greco, perdendo la s: Alexis, voc. Alexi; Cotys, voc. Coty; Perseus, voc. Perseu; cfr. § 25. 4.

8. I nomi greci d'uomini uscenti in as, gen. antis, hanno il voc. in  $\bar{a}$ , come gigas, gigantis, il gigante, voc. gig $\bar{a}$ ; Atlas, Atlantis, Atlante, voc. Atl $\bar{a}$ .

- 9. I nomi proprii stranieri nel nom. ed acc. plur. pigliano talvolta le desinenze greche ës ed äs (invece di ēs), come nom. Arcadës, acc. Arcadăs; così pure Macedonas, Allobrogas.
- 10. I nomi femminili greci in ō fanno al gen. ūs, come echo, l'eco, echūs; Sappho, la poetessa Sasso, Sapphūs. Nel dat., acc. e abl. ritengono d'ordinario ō; quindi echo, Sappho, sebbene si trovino anche le forme pienamente latinizzate, come nom. Dido, gen. Didonis, dat. Didoni, acc. Didonem, abl. Didone.
- 11. I nomi neutri greci melos, il canto, e cetos, mostro marino, sono indeclinabili nel singolare; nel nom. e acc. pl. fanno mele e cete. Anche Tempē, la valle di Tempe in Tessaglia, è un plurale della medesima fatta.
- 12. Ne' titoli dei libri, i nomi greci amano conservare al gen. pl. la desinenza greca ōn, come Methamorphoseon libri, i libri delle Metamorfosi; cfr. § 25. 5.

### § 36.

### Registro di nomi per esercizio.

I.

1. Lätro, ōnis, il ladrone tīro, il novizio pāvo, il pavone carbo, il carbone pulmo, il polmone tēmo, il timone.

Clāmor, ōris, il grido cŏlor, il colore

error, l'errore
läbor, la fatica
ödor, l'odore
terror, il terrore
timor, il timore.
Orātor, l'oratore
peccātor, il peccatore
vēnātor, il cacciatore
conditor, il fondatore
iānitor, il portinajo

auditor, l'uditore largitor, il donatore pastor, il pastore pictor, il pittore praeceptor, il precettore scriptor, lo scrittore victor, il vincitore defensor, il difensore possessor, il possessore. Rōs, rōris, la rugiada. Uter, tris, l'otre. Caespes, il gorgo limes, il limite satelles, il satellite.

2. Altitūdo, inis, l'altezza consuetudo, l'usanza fortitūdo, la fortezza multitūdo, la moltitudine. Hirando, la rondine hirūdo, la sanguisuga testudo, la testuggine. Origo, l'origine virgo, la vergine. Actio, onis, l'aziona contio, l'assemblea lectio, la lezione mōtio, il movimento mutātio, il mutamento narratio, la narrazione nōtio, la nozione ōrātio, l'orazione quaestio, la questione rătio, la ragione regio, la regione suspicio, il sospetto.

II.

1. Aequitas, ātis, l'equità auctoritas, l'autorità

calămitas, la disgrazia
crudēlitas, la crudeltă
dignitas, la dignită
facultas, la facoltă
gravitas, la gravită
levitas, la leggerezza
maiestas, la maesta
pietas, la pietă
societas, la societă
tempestas, la tempesta
vetustas, l'antichită
voluptas, il piacere.

- 2. Auris, is, l'orecchio classis, l'armata navale, la classe corbis, il cesto felis, il gatto messis, la messe pellis, la pelle pestis, la peste vestis, il vestimento vitis, la vite.
- 3. Fraus, dis, la frode.
- 4. Cornix, īcis, la cornacchia rādix, la radice nutrix, la nutrice arx, cis, la rocca crux, crucis, la croce falx, falcis, la falce nex, nēcis, l'uccisione, la morte vox, vōcis, la voce.
- 5. Cohors, tis, la coorte fors, il caso gens, la gente lens, la lenticchia mens, la mente serpens, il serpente.
- 6. Aedes, is, il tempio fămes, la fame saepes, la siepe vulpes, la volpe. do sole

4

#### III.

- 1. Altāre, is, l'altare
  bovīle, il bovile
  conclāve, la camera
  cubīle, il letto
  sedīle, il sedile.
  Tribūnal, ālis, il tribunale
  vectīgal, la gabella.
  Cochlear, āris, il cucchiaio
  lacūnar, il sossitto.
- 2. Murmur, ŭris, il mormorlo sulfur, lo zolfo.
- 3. Funus, ĕris, il funerale glomus, il gomitolo olus, l'ortaggio opus, l'opera pondus, il peso sidus, la costellazione ulcus, l'ulcera.
  Facinus, ŏris, il fatto

- frigus, il freddo litus, il lido nemus, il bosco pignus, il pegno stercus, lo sterco tergus, il tergo.
- 4. Acūmen, inis, l'acume certāmen, la gara crīmen, il missatto exāmen, lo sciame stūmen, il fiume sulmen, il fulmine grāmen, l'erba līmen, il limitare lūmen, il lume nūmen, la divinita omen, il presagio sēmen, il seme specimen, il saggio strāmen, lo strame.

### § 37.

lēnis, placido
tristis, triste
ingens, grande
innocens, innocente
potens, potente
săpiens, sapiente
věhemens, gagliardo
ēlēgans, elegante
expers, privo
iners, pigro
fērox, feroce
mendax, menzognero
trux, truce, crudele.

- 1. Agrestis, campestre illustris, illustre cīvīlis, civile hostīlis, ostile vīrīlis, virile mortālis, mortale fīdēlis, fedele diffīcilis, diffīcile sīmīlis, simile ūtīlis, utile.
- 2. Abstinens, temperante clēmens, clemente dīligens, diligente frēquens, frequente

§ 38.

Miles alăcer, il soldato vigoroso avis celeris, l'uccello veloce

iter salūbre, il cammino salutare labor difficilis, il lavoro difficile

aestas brevis, la state breve opus utile, l'opera utile cochlear aureum, il cucchiaio d'oro vectīgal grave, la gabella gravosa nomen clarum, il nome famoso leo generōsus, il leone generoso certamen nobile, la gara nobile arbor frugifera, l'albero fruttifero pignus gratum, il pegno gradito ventus vehèmens, il vento gagliardo schola illustris, la scuola illustre mendacium pertinax, la menzogna pertinace.

## CAPO VIII. - Quarta Declinazione.

### § 39.

I nomi della quarta declinazione maschili e femminili escono al nominativo in us, i neutri in u.

### Singolare.

| Nom. | sens-ŭs, il senso  | corn-ū, il corno   |
|------|--------------------|--------------------|
| Gen. | sens-ūs, del senso | corn-ūs, del corno |
| Dat. | sens-ŭī, al senso  | corn-ū, al corno   |
| Acc. | sens-um, il senso  | corn-ū, il corno   |
| Voc. | sens-ŭs, o senso   | corn-ū, o corno    |
| Abl. | sens-ū, dal senso. | corn-ū, dal corno. |

#### Plurale.

| corn-ŭa, le corna        |
|--------------------------|
| corn-ŭum, delle corna    |
| corn-ĭbus, alle corna    |
| corn-йа, le corna        |
| <i>corn-йа</i> , о corna |
| corn-ibus, dalle corna.  |
|                          |

### § 40.

Tutti i bisillabi in cus, quali sono ăcus, l'ago, arcus, l'arco, lăcus, il lago, quercus, la quercia, spēcus, la spelonca, ed anche pēcu, il bestiame, artus, il membro, partus, il parto, tribus, la tribu, vēru, lo spiedo, escono nel dat. ed abl. plur. in ŭbus, invece di ibus.

Nota. Portus e sinus hanno doppia uscita: portubus e portibus, sinubus e sinibus.

### § 41.

ll nome domus, la casa, segue in parte la seconda e in parte la quarta declinazione:

#### Singolare.

Nom. domus, la casa

Gen. domūs, della casa

Dat. domŭi (raramente domō), alla casa

Acc. domum, la casa Voc. domus, o casa

Abl. domō (rar. domū), dalla

Plurale.

domūs, le case

domŭum e domōrum, delle case domibus, alle case

domos (domus), le case

domūs, o case domībus, dalle case.

Nota. Domi significa « in casa o a casa » (stato in luogo); domum a, verso casa (moto verso un luogo); domo, da casa.

### § 42.

Notinsi le particolarità seguenti:

- 1. Tonitrus (masch.), il tuono, fa nel plurale tonitrua (neutr.), tonitruum, tonitribus.
- 2. I nomi colus, cupressus, ficus, laurus e pinus seguono la seconda declinazione, ma pigliano anche dalla quarta declinazione i casi in us e u; quindi gen. sing. e nom. pl. colūs e coli; acc. plur. colūs e colos; abl. sing. colu e colo.
- 3. La terminazione del dativo ui si contrae talvolta in u: equitatus, la cavalleria, dat. equitatui, talvolta equitatu.
  - 1. C'è anche un gen. sing. senati per senatūs, ma poco usato.

## § 43.

Regole del genere secondo la terminazione.

I nomi della quarta declinazione in us sono maschili; quelli in u sono neutri.

Sono però femminili i seguenti nove nomi in us: ăcus, l'ago; ănus, la vecchia; dŏmus, la casa; fīcus, il fico; mănus, la mano; porticus, il portico; tribus, la tribu; Idus, uum, gl'Idi (la metà del mese presso i Romani); Quinquatrus, truum (nome d'una festa Romana in onore di Minerva).

### § 44.

# Registro di nomi per esercizio.

1. Adventus, l'arrivo aestus, il calore audītus, l'udito cantus, il canto

cāsus, il caso
currus, il carro
cursus, il corso
equitātus, la cavalleria

exercitus, l'esercito
fructus, il frutto
gustus, il gusto
impëtus, l'impeto
luctus, il lutto
lūsus, il giuoco
magistratus, il magistrato
mētus, il timore
morsus, il morso
mōtus, il moto
olfactus, l'odorato
ornātus, l'ornamento
principatus, il guadagno
rēditus, il ritorno

rīsus, il riso
saltus, il salto
senātus, il senato
sinus, il seno
sŏnitus, il suono
spīritus, lo spirito
tactus, il tatto
transitus, il passaggio
ūsus, l'uso
versus, il verso
vīsus, la vista, il viso
vultus, il volto.
Gĕlu, il gelo
gĕnu, il ginocchio.

2. Fructus maturus, il frutto maturo cursus celer, il corso veloce arcus intentus, l'arco teso cantus dulcis, il canto soave mănus pūra, la mano pura lăcus magnus, il lago grande ornatus insolens, l'ornamento insolito ăcus aurea, lo spillo d'oro.

## CAPO IX. — Quinta Declinazione.

# § 45.

I nomi della quinta declinazione escono al nominativo singolare in ēs.

# Singolare.

Nom. rēs, la cosa Gen. rēi, della cosa Dat. rēi, alla cosa Acc. rem, la cosa Voc. rēs, o cosa Abl. rē, dalla cosa. di-ēs, il giorno di-ēī, del giorno di-ēī, al giorno di-em, il giorno di-ēs, o giorno di-ē, dal giorno.

#### Plurale.

Nom. rēs, le cose Gen. rērum, delle cose di-ēs, i giorni di-ērum, dei giorni Digitized by

rēbus, alle cose Acc. rēs, le cose Voc. rēs, o cose Abl. rēbus, dalle cose. di-ēbus, ai giorni di-ēs, i giorni di-ēs, o giorni di-ēbus, dai giorni.

Nota 1. Gli altri nomi della quinta declinazione mancano del plurale; alcuni hauno soltanto il nom, l'acc. e il voc. piurale; segnatamente species e spes, ed anche acies, effigies, facies e series.

Nota 2. La desinenza ēi del genitivo e del dativo singolare trovasi talvolta contratta in ē o ī, come pernicie o pernicii in luogo di perniciei.

Nota 3. Alcuni nomi della quinta declinazione ammettono anche le desinenze della prima, come barbaries, ei e barbaria, ae, la barbarie; così . pure luxuries, ei, e luxuria, ae, lusso, lussuria; segnities, ei e segnitia, ae, l'infingardaggine.

Nota 4. L'e della desinenza ei è lunga, quando è preceduta da i; breve. quando è preceduta da una consonante; cfr. § 292. 4. Nota 2.

### § 46.

## Regole riquardanti il genere.

Tutti i nomi della quinta declinazione, che escono in es, sono di genere femminile, eccetto meridies, il mezzogiorno, che è sempre maschile, e dies, il giorno, che nel plurale è maschile, ma nel singolare usasi anche al femminile, specialmente quando indica il tempo in generale o un termine o tempo prefisso; per es. quod allatura est dies; praestituta die.

## Registro di nomi per esercizio.

1. Acies, ēi, la punta, l'ordinanza, glăcies, il ghiaccio la battaglia effigies, il ritratto măcies, la magrezza pernicies, la rovina răbies, la rabbia făcies, la faccia fides (či), la fede

sĕries, la serie species, la figura, la specie spēs (ĕi), la speranza.

2. Planities magna, la pianura grande effigies pulchra, il ritratto bello spes fallax, la speranza fallace dies festus, il giorno festivo.

# CAPO X. - Particolarità delle Declinazioni.

### § 47.

Rarecchi nomi o non hanno declinazione o l'hanno incompiuta; questi si chiamano difettivi, vale a dire manchevoli.

- I. I nomi che non ricevono alcuna declinazione, si chiamano indeclinabili. Sono indeclinabili:
- 1º I sostantivi, fas, il lecito, nefas, l'illecito, nihil, niente, instar, somiglianza, mane, il mattino, pondo, peso.

Corona aurea libram pondo, una corona d'oro d'una libbra di peso; corona pondo ducentum (per ducentorum), una corona di 200 libbre. Clarum mane, mattino chiaro; multo mane (ablat.), di buon mattino; mane, per tempo, di buon ora. Instar veris, come la primavera; unus Plato mihi est millium instar, Platone da solo mi val per mille.

Sono oltre a ciò indeclinabili alcuni nomi stranieri, come alpha, beta, gummi, epos, pascha, Bethleem, Abraham (che però fa anche Abrahamus, i, o, ecc.).

2º Gli aggettivi, frugi, dabbene, frugale, nequam, dappoco, tristo, quot, quanti, tot, tanti, aliquot, alquanti, e la maggior parte de' numerali cardinali (§ 55).

Homo frugi, uom dabbene; frugi servum, uno schiavo dabbene, e così diciamo homines nequam, hominum nequam, hominibus nequam. Altri sono usati solamente in unione col verbo esse, come necesse est e opus est, è necessario, fa mestieri; praesto sum, son pronto.

II. I nomi che non han tutti i casi, chiamansi disettivi di casi:

1º I nomi che hanno un caso solo (monoptōta), come dicis e nauci: dicis causa, per forma, per apparenza; nauci non esse, non valere una man di noccioli. — Derisui, despicatui, con esse (§ 208), esser oggetto di riso, di disprezzo. — Venum, in vendita, e pessum, in rovina, alla malora, coi verbi ire e dare (§§ 110. 1, e 142. 3); infitias ire, negare. — Natu, di età, per età, come natu maior, maggiore di età; noctu, di notte; sponte, spontaneamente; come mea sponte feci, l'ho fatto di mio arbitrio; tua sponte, di tuo proprio moto; iussu, per comando, come iussu populi, per comando del popolo; iussu meo, per mio ordine; così pure iniussu, monitu, rogatu (§ 221. 2, 1.).

2º I nomi aventi due casi soltanto (diplōta), come foras e foris, fuori; fors, il caso, e forte, per caso.

Nomi di tre casi (triptota) sono nemo, nemini, neminem (nullius e nullo fanno le veci del gen. e dell'abl.); lues, luem, lue, la peste.

Nome di quattro casi (tetraptoton) è dicionis, i, em, e (dicio, dominazione, non usato nel nominativo).

Alcuni sono soltanto difettivi al singolare, come compede, fauce, prece, verbere; opis, opem, ope; vis, vim, vi (senza gen. e dat.), i quali tutti hanno intiero il plurale; di vicis, vicem, vice abbiamo nel plurale solamente vices, vicibus; non hanno il nom. sing, ma si de-

clinano in tutti gli altri casi dapis e frugis (daps e frux mancano). Così pure di parecchi altri nomi non sono usati alcuni casi particolari, come il gen. plur. di lux, ōs (oris) e sol. Anche plerique, pleraeque, pleraque, la maggior parte, i più, manca del genitivo e vi si supplisce con plurimorum, plurimarum.

III. Alcuni difettivi non han plurale, ma solamente il singolare (singularia tantum), come letum, la morte, meridies, il mezzogiorno, supellex, la suppellettile, vesper, la sera, ver, la primavera, virus, il veleno, vulgus, il volgo. Mancano segnatamente del plurale parecchi nomi astratti, e altri che denotan materia, come iuventus, la gioventù; sapientia, la sapienza; scientia, il sapere; aurum, l'oro; sabŭlum, la sabbia; cicer, il cece; lac, il latte. — Faba abstinere, astenersi dalle fave.

IV. Alcuni difettivi non han singolare, ma solamente il plurale (pluralia tantum); tali sono:

- 1. Deliciae, la delizia divitiae, la ricchezza indutiae, la tregua inimicitiae, la nimistà insidiae, l'agguato minae, la minaccia nundinae, il di del mercato nuptiae, le nozze reliquiae, l'avanzo tenebrae, le tenebre valvae, le imposte. Athenae, Atene (città).
- Gemini, i gemelli libëri, i figliuoli infëri, gli spiriti di sotterra supëri, gli dei superni postëri, i posteri.

Fasti, i Fasti.
Delphi, Delfo (città)
Veii, Veio (città).
Arma, orum, le armi
castra, gli alloggiamenti
exta, le viscere
spolia, le spoglie.
Leuctra, Leutra (città)
Susa, Susa (città).

- 3. Maiores, gli antenati optimātes, gli ottimati penātes, i penati.
  Moenia, le mura.
  Saturnalia, i Saturnali.
  Alpes, le Alpi.
  Gades, Cadice (città)
  Sardes, Sardi (città).
- 4. Artus, uum, le membra.

V. Alcuni nomi hanno ancora un' altra significazione al plurale:

Singolare.

aedes, il tempio aqua, l'acqua

auxilium, l'aiuto

### Plurale.

aedes, ium, 1. i tempii; 2. la casa aquae, 1. le acque; 2. le terme, i bagni

auxilia, 1. gli aiuti; 2. le milizie ausiliari

Singolare.

carcer, il carcere, la prigione copia, l'abbondanza, la provvisione

finis, il fine fortuna, la fortuna impedimentum, l'impedimento

littera, la lettera (dell'alfabeto)

(ops), l'aiuto

rostrum, il becco

sal. il sale

#### Plurale.

carceres, 1. le prigioni; 2. la sbarra copiae, 1. le provvisioni; 2. le milizie

fines, 1. i confini; 2. il territorio fortunae, i beni, le sostanze impedimenta, 1. gl'impedimenti; 2. i bagagli

litterae, 1. le lettere (dell'alfabeto); 2. la lettera missiva, epistola; 3. la letteratura.

opes, gli aiuti, le ricchezze, gli averi, la potenza, il credito rostra, 1. i becchi; 2. la ringhiera degli oratori sales, le facezie.

Ai disettivi si contrappongono i sovrabbondanti, cioè que' nomi che hanno un soverchio di sorme; tali sono:

VI. I nomi, che seguono in parte una declinazione ed in parte un' altra, e chiamansi eterocliti (cfr. § 32, 6. § 41 e 42. 2). Così vesper, la sera, è della seconda, ma nell'ablativo si dice vespere o vesperi, nella sera; vas, il vaso, nel singolare è della terza: vasis, vasi, vas, vase, ma nel plurale segue la seconda: vasa, vasorum, vasis. Requies. (§ 34. 5) fa nell'acc. requiètem e requiem, nell'abl. requiète e requie.

VII. I nomi, che assumono ancora un altro genere nel plurale, e diconsi eterogenei. Così iocus, lo scherzo, nel plur. fa ioci (masch.) e ioca (neutro); locus, il luogo, nel plur. fa loci, luoghi o passi (di un libro), e loca, i luoghi; frenum, il freno, nel plur. freni e frena, il morso. Tartărus, i (masch.), nel plur. Tartăra, ōrum (neutro), l'inferno.

VIII. Parecchi nomi finalmente presentano già diversità di forme nel nom. sing., e sono parte eterocliti, parte eterogenei, parte una cosa e l'altra insieme:

1º Sono eterocliti soltanto (la prima forma è della prosa, la seconda della poesia): colluvio, onis e colluvies, ei, colluvie, radunamento d'immondezze; elephantus, i e elephas, antis, l'elefante; iuventus, utis e iuventa, ae, la giovento; paupertas, atis e pauperies, ei, la povertà; senectus, utis e senecta, ae, la vecchiezza. Cfr. § 45. 3.

2º Sono eterogenei soltanto: baculum, i, il hastone, più rado ba-

culus; clipeus, lo scudo, rado clipeum; cubitus e cubitum, il cubito; pilleus e pilleum, il cappello.

3º Sono eterocliti e eterogenei insieme: alimonia, ae, f. e alimonium, i, n. il nutrimento; pecus, ŭdis, f. un capo di bestiame (minuto), e pecu, n., donde pecua e pecubus (§ 40) e anche pecus, oris, n. il bestiame (collettivamente); conatus, us, m. e conatum, i, n. il tentativo, lo sforzo; praetextus, us, m. e praetextum, i, n. il pretesto. Talvolta varia anche il significato, come epülum, i, n. il banchetto festivo (religioso), epulae, arum, f. il pasto, il desinare; balneum, i, n. il bagno (un solo bagno), balneae, arum, f. i bagni, la casa dei bagni.

# Capo XI. — Dell'Aggettivo. Gradi di comparazione degli Aggettivi.

§ 48.

Gli aggettivi e i participii latini o hanno una particolare terminazione per ciascuno dei tre generi, e chiamansi aggettivi di tre terminazioni; o una terminazione per il maschile e il femminile, ed una per il neutro, e chiamansi aggettivi di due terminazioni; o finalmente una sola terminazione per tutti i tre generi, e diconsi allora aggettivi di una terminazione sola.

I. Gli aggettivi di tre terminazioni hanno le seguenti uscite:

1º us, a, um; come bonus, bona, bonum amātus, amata, amatum;

2º er, a, um; come rüber, rubra, rubrum asper, aspēra, asperum.

Gli aggettivi di questa seconda categoria perdono per lo più la e innanzi la r nel femminile e nel neutro, eccettuati quelli che sono stati citati al § 19.

3º Un solo aggettivo termina in ur: satur, satŭra, satŭrum, sazio, satollo.

4° er, is, e; come acer, acris, acre celer, celeris, celere (§ 28).

Questi aggettivi sono 13 in tutto, dei quali 6 in ster:
campester, stris, stre, campestre pedester, stris, stre, pedestre
equester, stris, stre, equestre silvester, stris, stre, silvestre
paluster, stris, stre, palustre terrester, stris, stre, terrestre.

Vedi gli altri al § 28.

A questi bisogna aggiungere i nomi dei mesi, september, october,

november e december, che si adoperano anche come aggettivi di tre terminazioni e seguono la terza declinazione.

Alcuni dei detti aggettivi hanno anche talvolta nel maschile la desinenza is, come equestris tumultus allato ad equester tumultus; in luogo di silvester d'ordinario silvestris.

II. Gli aggettivi di due terminazioni hanno le seguenti uscite:

1º is (masch. e femm.), e (neutr.), come facilis, facile suavis, suavis, suavis, suave;

.20 or (masch. e femm.), us (neutr.), come clarior, clarius maior, maior, maius;

ed in generale tutti i comparativi (§ 50).

Alcuni aggettivi han doppia forma, cioè in us, a, um, e in is, is, e, come hilăris, is, e e hilărus, a, um, allegro; così pure molti composti, come semiermis e semiermus, mezzo armato; exanimus e exanimis, esanime. Sono quindi sovrabbondanti e appartengono alla classe degli eterocliti (vedi § 47. VI).

III. Gli aggettivi di una sola terminazione hanno le seguenti uscite:

1º In s preceduto da consonante (e da un t che si è perduto), come constans, costante; prudens, prudente; iners, inerte; biceps, bicipite (§ 27. 17-19), e tutti i participii in ns.

2º In x (cioè cs), come audax, audace; supplex, supplichevole; felix, felice; atrox, atroce; trux, truce (§ 27. 20-23).

3º In es con un t o un d che si è perduto, come sospes, sospitis, sano e salvo; teres, teretis, rotondo (bislungo e rotondo); deses, desidis, ozioso (§ 27. 12). — In os: compos (impos), compotis (§ 27. 14).

4º In us, solamente vetus (27. 15); tutti gli altri aggettivi in us hanno us, a, -um.

5° In er, quattro solamente, cioè degener (congener), pauper, puber (ordin. pubes) e uber (§ 28. 3); in or, uno solamente, cioè memor (immemor, § 27. 9.); in ar pure un solo, cioè par (impar, dispar, § 27. 7); in ur parimente uno, che è cicur, mansueto; in 1 un solo, che è vigil, vigilis, vigilante.

Nota 1. Dicesi anche aggettivamente victor exercitus, l'esercito vittorioso; victrices litterae, le lettere che annunziano la vittoria; ed anche nel neutro victricia arma, le armi vittoriose.

Nota 2. Oltre gl'indeclinabili (§ 47. I. 2), ci sono pure altri aggettivi difettivi. Così manca il nom. sing. masch. di cetera, ceterum, di ludicra, ludicrum, di pleraque, plerumque. Di exspes trovasi solamente il nom. sing.; di pernox solamente il nom. e abl. sing. (pernocte). Ad altri manca il nom. pl. del genere neutro (§ 32. 4); altri non hano che il plurale, come singuli, bini, e per lo più anche pauci e plerique.

angless of the ele-

### § 49.

Gli aggettivi hanno in latino tre gradi di comparazione:

1º Il grado positivo, come: buono, cattivo.

2º Il grado comparativo, come: migliore o più buono, peggiore o più cattivo.

3º Il grado superlativo, come: ottimo o il più buono; pessimo o il più cattivo.

# § 50.

Regola generale. Il grado comparativo formasi coll'aggiungere al tema dell'aggettivo la terminazione tor per il maschile e femminile, tus per il neutro; ed il superlativo, coll'affiggere allo stesso tema la terminazione issimus, issima, issimum.

Trousai per lo più il tema dell'aggettivo togliendo al genitivo la desinenza propria di questo caso. Così da chera, gen. clar-i, hassi clar, e da questo si forma il comparativo clar-ior, clar-ine, il superlativo clar-issimus (a, um); da prudens, gen. prudent-is, si ha il tema prudent, e da questo il comparativo prudent-ior, prudent-ius, ed il superlativo prudent-issimus (a, um).

| Positivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Comparativo.                    | Superlativo.                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Aptus, atto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | aptior, più atto                | aptissimus, attissimo, il<br>più atto                  |
| dignus, degno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dignior, più degno              | dignissimus, degnissi-<br>mo, il più degno             |
| firmus, fermo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | firmior, più fermo              | firmissimus, fermissi-<br>mo, il più fermo             |
| grăvis, grave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | gravior, più grave              | gravissimus, gravissimo, il più grave                  |
| nobilis, nobile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nobilior, più nobile            | nobilissimus, nobilissimo, il più nobile               |
| audax, audace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | audacior, più audace            | audacissimus, audacis-<br>simo, il piu audace          |
| fĕrox, feroce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ferocior, più feroce            | ferocissimus, ferocissi-<br>mo, il più feroce          |
| diligens, diligente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | diligentior, più dili-<br>gente | diligentissimus, diligen-<br>tissimo, il più diligente |
| locuples, ricco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | locuplētior, più ricco          | locupletissimus, ricchis-<br>simo, il più ricco        |
| $\left. egin{array}{l} dar{\imath}ves, \ (dis) \end{array}  ight. \left.  ight.  ight$ | divitior,   più ricco           | divitissimus, ricchissimo, ditissimus, il più ricco.   |

#### § 51.

A questa regola si devon fare le seguenti eccezioni:

1º Gli aggettivi in er hanno bensi il comparativo regolare, ma formano il superlativo aggiungendo la terminazione rimus alla forma invariata del nominativo del positivo. Così:

| crēber, spesso    | crebrior, | creberrimu <b>s</b>         |
|-------------------|-----------|-----------------------------|
| niger, nero       | nigrior,  | nigerrimus                  |
| asper, ruvido     | aspěrior, | asperri <b>m</b> u <b>s</b> |
| līber, libero     | libĕrior  | liberrimu <b>s</b>          |
| acer, acre, acuto | acrior,   | acerrimus                   |
| cĕler, veloce     | celĕrior  | celerrim <b>us.</b>         |

Similmente vetus sa nel superlativo veterrimus, nuper, poco sa (avv.), nuperrime. Maturus, maturo, sa maturrimus e maturissimus.

Di dexter trovasi un comparativo dexterior, più a destra, e similmente di sinister, sinisterior (conservando l'e, quantunque questa vocale si perda nel genitivo dei due aggettivi nel grado positivo).

2º I seguenti sei aggettivi in ilis hanno anch'essi il comparativo regolare, ma formano il superlativo mutando la desinenza ilis in illimus:

| similis, simile       | similior,           | simillïmus            |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| dissimilis, dissimile | dissimilior,        | dissimillimu <b>s</b> |
| facilis, facile       | facilior,           | facillimus            |
| difficilis, difficile | difficilior,        | difficillimus         |
| humilis, umile        | humilior,           | humillimus            |
| gracilis, gracile     | gracilio <b>r</b> , | gracillïmus.          |

3º Gli aggettivi composti in dicus, ficus e volus, formano il comparativo in entior, il superlativo in entissimus:

| maledicus, maledico   | maledicentior,  | maledicentissimu <b>s</b> |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| magnificus, magnifico | magnificentior, | magnificentissimus,       |
| benevolus, benevolo   | benevolentior,  | benevolentissimus.        |

Questi comparativi e superlativi si formano propriamente da maledicens, benevolens e da una forma supposta magnificens (faciens). Sullo stesso tipo si formano i comparativi e i superlativi di beneficus, maleficus, honorificus, malevolus. Aggiungi egenus, bisognoso, egentior, egentissimus (da egens); providus, provvido, providentior, providentissimus (da providens). Anche validus, forte, sa per lo più valentior, valentissimus (da valens).

### § 52.

Più grande irregolarità è nei seguenti:

1º Gradi formati da positivi di tema diverso:

| bonus, buo         | ono   | mĕlior, | migliore,<br>più buono   | optimus,  | ottimo,<br>il più buono   |
|--------------------|-------|---------|--------------------------|-----------|---------------------------|
| mălus, cal         | tivo  | pēior,  | peggiore,<br>più cattivo | pessimus, | pessimo, il più cattivo   |
| magnus, g          | rande | māior,  | maggiore,<br>più grande  | maximus,  | massimo,<br>il più grande |
| <i>parvus</i> , pi | ccolo | mĭnor   | minore,<br>più piccolo   | minimus,  |                           |
| multus, m          | olto  | plūs,   | più                      |           | moltissimo.               |

Plus nel sing. è sempre un sostantivo neutro (non mai aggettivo) difettivo, usato soltanto nel nominativo, nell'accusativo e nel genitivo. Il plurale plures, plura, plurium, pluribus è usato come sostantivo e come aggettivo. Plures ha sempre senso comparativo; complures vale molti, parecchi, non è mai comparativo, e perciò non è mai seguito da quam. Il plurale plures, plura, plurium, pluribus è usato tanto come sostantivo che come aggettivo.

2º Gradi formati da positivi indeclinabili:

frūgi (indecl.), frugale, dabbene frugalior, frugalissimus nēquam (indecl.), dappoco, tristo nequior, nequissimus.

inferior, inferiore

3º Aggettivi di luogo, che hanno un doppio superlativo irregolare:

exterus, esterno exterior, esteriore

extrēmus (raram.
extimus), estremo
infimus o īmus, infimo,

posterus, che vien dopo posterior, posteriore

il più basso

postrēmus (postŭmus),

ultimo

sŭpërus, che è di sopra, superior, superiore, alto più alto

suprēmus e summus, supremo, il più alto, sommo.

4º Comparativi e superlativi, ai quali corrisponde nel positivo non un aggettivo, ma una preposizione:

citra, di quà

inferus, basso

citeriore, più al di quà, citimus, il più al di quà citeriore

intra, dentro

interior, più al di den- interiore tro, interiore tro, interiore tro, interiore

prae, innanzi prior, più innanzi, primus, primo primo (di due)
prope, vicino propior, più vicino proximus, il più vicino, prossimo ultra, di là ulterior, più al di là, ultimus, il più al di là, ulteriore ultimo.

5º Comparativi e superlativi di positivi inusitati:

deterior, peggiore, deterrimus, pessimo (Posit. deter)

ōcior, più veloce, ocissimus, velocissimo (Posit. ocys)

pŏtior, migliore, più accettevole potissimus, ottimo, principale (Posit.
potis).

In luogo della terminazione del superlativo *imus* scrivesi anche, specialmente nel latino antico, *imus*, come aptissumus, optumus ecc.; cfr. § 1. 6.

### § 53.

Gli aggettivi in us preceduto da vocale non hanno alcuna special forma per i gradi di comparazione, ma esprimono il comparativo preponendo al positivo l'avverbio magis, ed il superlativo, preponendovi maxime:

idonėus, idoneo magis idonėus, più idoneo maxime idonėus, il
più idoneo
dŭbius, dubbio magis dubius, maxime dubius
văcuus, vuoto magis vacuus, maxime vacuus.

Quelli però, che finiscono in quus, sono del tutto regolari, come aequus, giusto, aequior, aequissimus; antiquus, antico, antiquior, antiquissimus.

Trovasi pure di assiduus il compar. assiduior e il superl. assiduissimus. Negli scrittori posteriori all'età d'Augusto trovasi anche il superlativo piissimus di pius.

- Nota 1. Alcuni aggettivi non hanno comparativo, ma hanno il superlativo, come diversus, diverso, diversissimus; falsus, falso, falsissimus; inclitus, inclito, inclitissimus; meritus, meritevole, meritissimus; novus, nuovo, novissimus, l'ultimo; sacer, sacro, sacerrimus; vetus, vecchio, veterrimus.
- Nota 2. Del sostantivo senew, il vecchio, s'incontra il comparativo senior; così pure di adolescens e iuvenis, il giovane, i comparativi adolescentior e iunior (per iuvenior); ma mancano i superlativi.
  - Nota 3. Molti aggettivi non formano nè comparativo nè superlativo, parte per ragione del loro significato, come latinus, aureus, peregrinus, parte per altre cagioni, come i composti che escono in fer e in ger (§ 19), ed anche vivus, merus, claudus, praeditus, inops, magnanimus,

المنافعة

modicus, sonorus, crinitus ecc. Anche per questi però si supplisce, qualora faccia bisogno, aggiungendo al positivo magis e maxime; p. es. magis latinus, più latino, maxime latinus, il più latino. Per simil maniera si dice magis diversus, magis falsus ecc.

### § 54.

- 1. Il comparativo ha anche il significato del positivo rinforzato dall'avverbio «troppo», il superlativo del positivo con l'avv. «molto, grandemente»; per es. maior vale «più grande e troppo grande»; doctissimus vale «il più dotto ed anche molto dotto, dottissimo». In questo secondo senso usasi anche valde col positivo; per es. valde magnus, assai grande, grandissimo. Talvolta il comparativo ha anche il significato del positivo attenuato dall'avv. «alquanto, piuttosto»; nel qual caso vi si aggiunge spesso paulo, che per altro può anche omettersi. Senectus est paulo morosior, la vecchiaia è piuttosto fastidiosa.
- 2. La particella «che» posta dopo un comparativo, si volge in latino per quam; per es. praeceptor doctior est quam discipulus, il maestro è più dotto che lo scolare o dello scolare.
- 3. L'avverbio « molto » o « assai » dinanzi ad un comparativo si volta in latino per multo; come multo melior, molto migliore.
- 4. L'italiano « di gran lunga » dinanzi ad un comparativo si traduce per multo; dinanzi ad un superlativo, per longe, talvolta anche multo; come multo minor, di gran lunga più piccolo, molto minore; longe minimus (multo minimus), il più piccolo di gran lunga.
- 5. « Anche », « eziandio », con un comparativo o un superlativo, si traducono spesso per vel; come vel maior, anche maggiore; vel mazimus. anche grandissimo, anche il più grande.
  - 6. « Al possibile » o « più . . . che sia possibile » ecc. col positivo si voltano in latino per quam col superlativo; come quam maximus, grande al possibile, il più grande che sia possibile.

### CAPO XII. — Dei Numerali.

# § 55.

I. Numerali Cardinali.

| 1. I.   | ūnus, una, unum, uno | prīmus, a, um, primo |
|---------|----------------------|----------------------|
| 2. II.  | duo, duae, duo, due  | secundus, secondo    |
| 3. III. | trēs, tria, tre      | tertius, terzo       |
| 4. IV.  | quattuor (quatuor)   | quartus, quarto      |
| *       | quattro              | Caagla               |

Digitized by Google

II. Numerali Ordinali.

| 5. V.          |                  | quinque, cinque                                | quintus, quinto                                  |
|----------------|------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 6. VI          |                  | sex, sei                                       | sextus, sesto                                    |
| 7. VI          |                  | septem, sette                                  | septimus, settimo                                |
| 8. <u>V</u> I  |                  | octo, otto                                     | octāvus, ottavo                                  |
| 9. IX          |                  | novem, nove                                    | nonus, nono                                      |
| 10. X.         |                  | dĕcem, dieci                                   | decimus, decimo                                  |
| 11. XI         |                  | undĕcim, undici                                | unděcimus, undecimo                              |
| 12. XI         | I.               | duodecim, dodici                               | duodecimus, duodecimo                            |
| 13. XI         | II.              | trěděcim, tredici                              | tertius decimus, decimo                          |
| 14. XI         | <b>V.</b>        | quattuordĕcim;                                 | quartus decimus, decimo                          |
| 15. XV         | 7.               | quindĕcim, quindici                            | quintus decimus, decimo quinto                   |
| 16. XV         | /I. <sub>.</sub> | sēdēcim, sedici                                | sextus decimus, decimo sesto                     |
| 17. XV         | III.             | septemděcim, diciassette                       | septimus decimus, decimo settimo                 |
| 18. XV         | VIII.            | duodeviginti, diciotto                         | duodevicesimus, decimo ot-<br>tavo               |
| 19. XI         | Χ.               | undeviginti, diciannove                        | undevicesimus, decimonono                        |
| 20. XX         | ζ.               | vīginti, venti                                 | vicesimus (vigesimus), ven-<br>tesimo            |
| 21. XX         | XI.              | viginti unus (a, um) o unus (a, um) et viginti | unus et vicesimus o vice-<br>simus primus        |
| 22. XX         | CII.             | viginti duo (ae, o) o duo (ae, o) et viginti   | alter et vicesimus o vice-<br>simus alter        |
| 23. XX         | III.             |                                                | tertius et vicesimus e così                      |
|                |                  | di seguito                                     | di seguito                                       |
| 28. XX         | WIII.            | duodetriginta                                  | duodetricesimus                                  |
| 29. XX         | IX.              | undetriginta ·                                 | undetricesimus                                   |
| 30. XX         | XX.              | trīginta                                       | tricesimus (trigesimus)                          |
| 31. XX         | XXI.             |                                                | unus et tricesimus o tri-<br>cesimus primus ece. |
| 40. XL         | <b>J</b> .       | quadrāginta                                    | quadragesimus                                    |
| 50. L.         |                  | quinquāginta                                   | quinquagesimu <b>s</b>                           |
| 60. LX         |                  | sexaginta                                      | sexagesimus                                      |
| 70. LX         | XX.              | septuāginta                                    | septuagesim us                                   |
| <b>8</b> 0. LX | XX.              | octōginta                                      | octogesimus                                      |
| •              |                  |                                                | Digitized by Google                              |

| 90.           | XC.         | nonāginta                                    | nonagesimus                             |
|---------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 98.           | XCVIII.     | octo et nonaginta o nona-<br>ginta octo      | nonagesimus octavus                     |
| 99.           | XCIX.       | novem et nonaginta o no-<br>naginta novem    | nonagesimus nonus o un-<br>decentesimus |
| 100.          | C.          | centum                                       | centesimus                              |
| 101.          | CI.         | centum et unus (a, um) o centum unus (a, um) | centesimus primus                       |
| 102.          | CII.        | centum et duo (ae, o) ecc.                   | centesimus secundus                     |
| 200.          | CC.         | dŭcenti, ae, a                               | ducentesimus                            |
| 300.          | CCC.        | trĕcenti, ae, a                              | trecentesimus                           |
| 400.          | CCCC.       | quadringenti, ae, a                          | quadringentesimu <b>s</b>               |
| 500.          | IO o D.     | quingenti, ae, a                             | quingentesimus                          |
| 600.          | DC.         | sexcenti, ae, a                              | sexcentesimus                           |
| 700.          | DCC.        | septinyenti, ae, a                           | septingentesim <b>us</b>                |
| 800.          | DCCC.       | octingenti, ae, a                            | octingentesimus                         |
| 900.          | DCCCC.      | nongenti, ae, a                              | nongentesimus                           |
| 1000.         | M.          | mille                                        | millesimus                              |
| 2000.         | MM.         | duo millia (milia)                           | bis millesimus                          |
| <b>3</b> 000. | MMM.        | tria millia ecc.                             | ter millesimus                          |
| 100,000       | o. ccciodo. | centum millia.                               | centies millesimus.                     |

NOTA 1. Trovasi anche decem et sex per sedecim; così pure decem et septem, decem et octo, decem et novem ecc.

Nota 2. Per contare più alto si dirà ducenta millia ecc.; un milione si dice decies centena millia; 1,100,000 undecies centena millia; 2,000,000 vicies centena millia, e così di seguito.

## § 56.

Tutti questi numerali sono aggettivi. Gli ordinali si declinano tutti; dei cardinali i tre primi soltanto e dugenti, trecenti ecc. fino a nongenti.

1. Nom. ūnus, ūna, ūnum, uno, una, uno
Gen. unīus, unīus, unīus, di uno, di una, di uno
Dat. unī, unī, unī, ad uno, ad una, ad uno
Acc. unum, unam, unum, uno, una, uno
Abl. unō, unā, unō, da uno, da una, da uno. Cſr. § 25. 1

2. Nom. duo, duae, duo, due
Gen. duōrum, duārum, duōrum (duum § 25. 3), di due
Dat. duōbus, duābus, duobus, a due
Acc. duōs (duo), duās, duo, due
Abl. duōbus, duābus, duōbus, da due.

Nello stesso modo si declira ambo, ambae, ambo, ambedue.

3. Nom. trēs, trēs, tria, tre
Gen. trium, di tre
Dat. tribus, a tre
Acc. trēs, trēs, tria, tre
Abl. tribus, da tre. (Secondo la terza declinazione).

4. Ducenti, ae, a ecc. si declinano regolarmente, secondo la 2ª e 1ª decl.

#### § 57.

1. Mille è usato per lo più nel singolare come aggettivo indeclinabile: nom. mille equites; gen. mille equitum; dat. mille equitibus ecc.

Il plurale millia si declina regolarmente (come maria); è sempre sostantivo e regge un genitivo; p. e. duo millia equitum, due mila cavalieri (due migliaia di cavalieri); duobus millibus equitum, a due mila cavalieri. Occorrendo con millia altri numeri, si dirà nel modo seguente: duo millia equitum et trecenti, oppure duo millia trecenti equites ecc.

Nota. Per dire «un buon numero, moltissimi, infiniti» ecc. in Latini usano spesso sexcenti; p. e. sexcenti ceciderunt, ne cadde un gran numero. Ma quando si debba esprim re un numero ordinale oppure un avverbio numerale, si adopera millesimus e millies, non sexcentesimus e sexcenties (1).

- 2. La data dell'anno e le ore del giorno si esprimono in latino coi numeri ordinali; p. e. l'anno 1881 della nascita di Cristo, annus millesimus octingentesimus octogesimus primus post Christum natum. Alla domanda quando? si risponde coll'ablativo; p. e. nell'anno 1881, anno millesimo octingentesimo octogesimo primo. Alle ore nove, nona hora. Che ora è? Quota hora est? tre ore, hora tertia.
- 3. « Ventun uomo » si dice in latino unus et viginti homines, oppure homines viginti et unus (ben di rado viginti unus homines o homo).

## § 58.

III. Num. distributivi.

IV. AVV. NUMERALI.

(a quanti per volta? quotēni) (quante volte? quoties?)

1. singŭli, ae, a, ad uno ad sëmel, una volta uno, un per ciascuno

<sup>(1)</sup> Valgano i seguenti esempi: Ex libro Serapionis millesimam partem vix intelligo Cic., intendo appena la millesima parte (cioè una minima parte) del libro di Serapione; plus millies audivi Ter., l'ho udito più di mille volte (cioè infinite volte) Nota del Terdo.

| 2.      | bīni,ae, a, a due a due ecc.   | bis, due volte                   |
|---------|--------------------------------|----------------------------------|
|         | terni, ae, a, a tre a tre ecc. | tër, tre volte                   |
|         | quăterni                       | quăter                           |
|         | quini                          | quinqui'ēs (quinquiens)          |
|         | sēni                           | sexiēs                           |
| 7.      | septēn <b>i</b>                | septies                          |
|         | octōni                         | octies                           |
| 9.      | novēni                         | nŏvies                           |
| 10.     | dēni                           | dĕcies .                         |
| 11.     | undēn <b>i</b>                 | undecie <b>s</b>                 |
| 12.     | duode <b>ni</b>                | duodecies                        |
| 13.     | terni deni                     | ter decies o tredecies           |
|         | quaterni deni ecc.             | quater decies ecc.               |
|         | vicēni, ae, a                  | vicies                           |
|         | viceni singuli                 | semel et vicies o vicies semel   |
|         | viceni bini ecc.               | bis et vicies o vicies bis 'ecc. |
|         | tricēni                        | tricies .                        |
|         | quadragē <b>ni</b>             | quadragies                       |
|         | 'quinquagēni                   | q <b>uinq</b> uag <b>ies</b>     |
|         | sexagēni                       | sexagie <b>s</b>                 |
|         | se ptuagēni                    | septuagies                       |
|         | octogē <b>ni</b>               | octogies                         |
|         | nonagēn <b>i</b>               | nonagies                         |
|         | centēni, ae, a                 | centies                          |
|         | centēni singuli                | semel et centies                 |
|         | ducēni, ae, a                  | ducenties                        |
|         | treceni                        | trecenties                       |
|         | quadringeni                    | quadringenties                   |
|         | quingeni                       | quingenties                      |
|         | sexceni                        | sexcenties                       |
|         | septingen <b>i</b>             | septingenties                    |
|         | octingen <b>i</b>              | octingenties                     |
|         | nongeni                        | nongenties                       |
|         | singula millia                 | ·millies                         |
|         | bina millia                    | bis millies                      |
|         | terna millia ecc.              | ter millies ecc.                 |
| 100,000 | ). centena millia.             | centies millies.                 |

<sup>§ 59.</sup> 

<sup>1.</sup> La moltiplicazione si fa in latino così: bis bina sunt quattuor,

due via due fa quattro; bis terna sunt sex, due volte tre fa sei; septtes novena sunt sexaginta tria, sette via nove sessanta tre.

- 2. Caesar et Ariovistus denos comites adduxerunt, Cesare ed Ariovisto condussero ciascuno dieci compagni. Decem comites significherebbe « dieci compagni » tra tutti e due.
- 3. Devonsi ancora usare i distributivi coi nomi che in latino hanno soltanto il plurale (§ 47. IV e V), ai quali corrisponde in italiano un nome di numero singolare; come binae nuptiae (non duae), due matrimonii. In tal caso però si adopera uni (plur. di unus) in vece di singuli, e trini, invece di terni; quindi unae litterae, una lettera missiva (singulae litterae vorrebbe dire « ciascuna lettera dell'alfabeto »); trinae aedes, tre case (tres aedes significherebbe « tre tempii »). Col nome liberi per altro si adoperano i numeri cardinali: duo liberi, due figli; laddove bini liberi sarebbe « due figli per ciascuno », terni liberi « tre figli per ciascuno ».
- 4. Si dice spesso nel gen. pl. binum, senum, denum invece di binorum ecc. Vedi § 25. 3.

### § 60.

A questi si aggiungono:

1º Gli aggettivi moltiplicativi, che rispondono alla domanda quotuplex? di quante forme o specie? p. es. simplex, semplice; duplex, duplice; triplex, triplice; quadruplex, quadruplice; multiplex, molteplice.

2º I proporzionali, che rispondono alla domanda quotuplus? quante volte tanto? come simplum, una volta tanto; duplum, il doppio, cioè due volte tanto; triplum, il triplo; quadruplum, il quadruplo.

Dimidius, a, um, mezzo; p. es. dimidia pars, la metà; tertia pars, un terzo; duae quintae, due quinti; quatuor partes, quattro quinti. (Non s'esprime in latino il denominatore, quando sia soltanto maggiore di uno del numeratore).

# § 61.

- 1. Primānus, che è della prima sezione (classe, legione), secundānus, della seconda, tertianus, della terza. Senarius, che è composto di sei parti; sexagenarius, che ha sessanta anni di età ecc.
- 2. Primum, primieramente, per la prima volta; secundo, secondariamente, in secondo luogo; itërum, di nuovo, per la seconda volta; tertium, per la terza volta; quartum, quintum, sextum ecc.; ultimum, per l'ultima volta; hoc ultimum, quest'ultima volta; ora per l'ultima volta.

Più raramente primo, tertio ecc.

تبدائحا

#### 3. Notinsi ancora:

- 1º bimus, di due anni; trimus, di tre anni; quadrimus, di quattro anni;
- 2º i composti di annus: biennis, di due anni, triennis, quadriennis, quinquennis (meglio però quinquennalis), sexennis, septennis e decennis; ed i sostantivi corrispondenti bienni un, biennio, triennium ecc.;
- 3º i composti di dies: biduum, due giorni, triduum e quadriduum; e i composti di mensis: bimestris, bimestre, trimestris, quadrimestris, quinquemestris, semestris.

#### CAPO 'XIII. - Dei Pronomi.

# I. Pronomi personali.

# § 62. Singolare.

|                     | • •                   |               |
|---------------------|-----------------------|---------------|
| Nom. ĕgo, io        | <i>tū</i> , tu        |               |
| Gen. meī, di me     | tuī, di te            | suī, di se    |
| Dat. mihi, a me, mi | <i>tibi,</i> a te, ti | sĭbi, a se, s |
| Acc. mē, me, mi     | <i>tē</i> , te, ti    | sē, se, si    |
| Abl. mē, da me.     | <i>tē</i> , da te.    | sē, da se.    |

#### Plurale.

ĭ

| Nom. | nōs, noi               | vās, voi         |                     |
|------|------------------------|------------------|---------------------|
| Gen. | nostrum di noi         | vestrū di voi    | suī, di se, di loro |
| Dat, | nōbīs, a noi, ne, ci   | vōbīs, a voi, vi | sĭbi, a se, a loro  |
|      | nōs, noi, ne, ci       | vōs, voi vi      | sē, se, si, gli, le |
| Abl. | <i>nōbis</i> , da noi. | võbis, da voi.   | sē, da se, da loro. |

# § 63.

- 1. Quando va unita con questi pronomi la preposizione cum, con, che regge l'ablativo, questa si pone dopo il pronome, facendone una sola voce: mecum, con me (non cum me); tecum, con te; secum, con se; nobiscum, con noi; vobiscum, con voi.
- 2. Per dare maggior rilievo ai pronomi personali, si suol affiggere a tutte le loro forme, eccettuato tu e i genitivi plurali, la sillaba met, quindi egomet, vosmet, sibimet (egomet ipse, vosmet ipsi, sibimet ipsi) ecc Similmente alla voce tu si affigge talora la sillaba te; tute; ma

negli altri casi si dice tuimet, tibimet, ecc. Così pure si suol raddoppiare, per dargli maggior rilievo, il pronome se, dicendo sese in in luogo di se (raro tete, meme).

- 3. Nei poeti si trova mi per mihi (come nil per nihil).
- 4. Il pronome sui, sibi, se, chiamasi anche pronome riflessivo, perchè significa il riverbero ossia il ritorno dell'azione nel soggetto della proposizione.

### § 64.

#### II. Pronomi dimostrativi.

# Singolare.

| . Nom.<br>Gen.       | hic,          | femm. neutro haec, hōc, hūius huic (monosill.) |              | questo (questi), questa<br>di questo, di questa               |
|----------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Dat.<br>Acc.<br>Abl. | hunc,<br>hōc, | hanc, hāc,                                     | hōc,<br>hōc, | a questo, a questa<br>questo, questa<br>da questo, da questa. |

#### Plurale.

| Nom. | hī,    | hae,   | haec,  | questi, queste        |
|------|--------|--------|--------|-----------------------|
| Gen. | tõrum, | hārum, | hōrum, | di questi, di queste  |
| Dat. |        | hīs,   |        | a questi, a queste .  |
| Acc. | hōs,   | hās,   | haec,  | questi, queste        |
| Abl. | •      | hīs,   | ·      | da questi, da queste. |

Nota. In vece di hic usasi anche la forma antica hice; così pure hosce, hasce, hisce, huiusce; raramente haece, horumce, ecc. Aggiungendovi la particella interrogativa ne si forma hicine? questo forse? questi?

### Singolare.

| 2. Nom. | masch. | femm.<br>istä. | neutro<br>istŭd. | cotesto (costui), cotesta (costei) |
|---------|--------|----------------|------------------|------------------------------------|
| _       | *****  |                | isiau,           |                                    |
| Gen.    |        | istīus,        |                  | di cotesto, di cotesta             |
| Dat.    |        | istī,          |                  | a cotesto, a cotesta               |
| Acc.    | istum, | istam,         | istud,           | cotesto, cotesta                   |
| Abl.    | istō,  | istā,          | istō,            | da cotesto, da cotesta.            |

#### Plurale.

|      | ,              | istae,<br>istārum, | ,     | cotesti, coteste (costoro)<br>di cotesti, di coteste |
|------|----------------|--------------------|-------|------------------------------------------------------|
| Dat. |                | istīs,<br>istās.   | istă, | a cotesti, a coteste cotesti, coteste                |
| Abl. | <i>t</i> .000, | istīs,             |       | da cotesti, da coteste.                              |

3. Ille, illa, illud, quello (quegli, colui), quella (colei), si declina in tutto come iste, ista, istud, e fa quindi gen. illīus, dat. illī, ecc. Virgilio ha olli per illi.

Nota. Il dimostrativo hic accenna per lo più a cosa o persona presente o prossima a chi parla, cioè alla prima persona; iste alla seconda persona, cioè a quella cui si rivolge il discorso; ille a terza persona.

Dall'unione di iste ed ille con -ce, accorciato in -c, nascono le forme antiche e poco usate istic, istaec, istoc o istuc, ed illic, illaec, illoc o illuc. Questi pronomi si declinano come hic, eccetto che mancano del genitivo e del dativo; quindi acc. istunc, istanc, istoc o istuc; abl. istoc, istac, istoc; al plurale soltanto, istaec e illaec.

### § 65.

### Singolare.

| 4. Nom. | masch. ipsĕ, | femm.<br>ipsä, | neutro ipsum, | esso, essa, stesso, stessa |
|---------|--------------|----------------|---------------|----------------------------|
| Gen.    | •            | ipsīus,        | •             | di esso, di essa           |
| Dat.    |              | ipsī,          | •             | ad esso, ad essa           |
| Acc.    | ipsum,       | ipsam,         | ipsum,        | esso, essa                 |
| Abl.    | ipsō,        | ipsā,          | ipsō,         | da esso, da essa.          |

#### Plurale.

| Nom. | ipsi,    | ipsae,   | ipsä,    | essi, esse        |
|------|----------|----------|----------|-------------------|
| Gen. | ipsõrum, | ipsārum, | ipsērum, | di essi, di esse  |
| Dat. |          | ipsīs,   | -        | ad essi, ad esse  |
| Acc. | ipsōs,   | ipsās,   | ipsă,    | essi, esse        |
| Abl. | •        | ipsīs,   | •        | da essi, da esse. |

### Singolare.

| asch. femm. | neutro                             |                                            |
|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| s, ĕă,      | ĭd,                                | egli, ella, quegli, quello, quella, ciò    |
| ėiŭs,       |                                    | di lui, di lei ecc.                        |
| ĕi,         |                                    | a lui, gli, a lei, le ecc.                 |
| eum, eam,   | id,                                | lui, il, lo, lei, la ecc.                  |
| ō, eā,      | eō,                                | da lui, da lei, da ciò.                    |
|             | s, ĕă,<br>ēiŭs,<br>ĕi,<br>um, eam, | s, ĕă, ĭd,<br>ēiŭs,<br>ĕi,<br>um, eam, id, |

#### Plurale.

| Nom. | ii (ei), | eae,       | eă,    | eglino, elleno, quelli, quelle |
|------|----------|------------|--------|--------------------------------|
| Gen. | eōrum,   | eārum,     | eōrum, | di loro ecc.                   |
| Dat. |          | iīs o eīs, |        | a loro, loro ecc.              |
| Acc. | eōs,     | eas,       | еă,    | gli, li, le ecc.               |
| Abl. | •        | iis o eis, |        | da loro ecc.                   |

## Singolare.

masch. femm. neutro

6. Nom. idem. il medesimo, la medesima eădem, ĭdem. Gen. del medesimo, della medesima eiusdem. al medesimo, alla medesima Dat. eīdem, eandem, il medesimo, la medesima Acc. eundem. Abl. eodem, dal medesimo, dalla medesima. eōdem. eādem.

#### Plurale.

Nom. iīdem, eaedem, eadem, i medesimi, le medesime
Gen. eorundem, earundem, eorundem, dei medesimi, delle medesime
Dat. iisdem o eisdem, ai medesimi, alle medesime
Acc. eōsdem, eādem, eādem, i medesimi, le medesime
dai medesimi, dalle medesime.

Nora. Idem è composto di is e della sillaba di rinforzo dem.

, § 66.

# III. Pronome relativo.

### Singolare.

masch. femm. neutro

quā,

Abl.

Libraria.

quō,

Nom. qui, quae, quod, che, il quale, la quale
Gen. cūius, di cui, del quale, della quale
Dat. cui (monosill.), a cui, al quale, alla quale
Acc. quem, quam, quod, che, il quale, la quale

Plurale.

quō, da cui, dal quale, dalla quale.

Nom. qui, quae, quae, che, i quali, le quali
Gen. quōrum, quārum, quōrum, di cui, dei quali, delle quali
Dat. quibus, a cui, ai quali, alle quali
Abl. quibus, da cui, dai quali, dalle quali.

Nota 1. In cambio di cum quo, col quale, si dice per lo più quocum (cfr. § 63. 1); così anche quacum, quibuscum; ma puossi anche dire cum quo, cum qua, cum quibus.

Nota 2. V'ha pure un antico ablativo singolare qui, adoperato come relativo e come interrogativo; per es. Aristides vix reliquit, qui efferretur, Aristide lascio appena di che esser seppellito; qui fit? come avviene?; ed anche in unione con cum: quicum, per quocum, specialmente is quicum, nemo quicum.

Un'antica forma di ablativo plur. è quis per quibus. Quoius, quoi per cuius, cui sono disusati.

## § 67.

### IV. Pronomi interrogativi.

\ 1. Masch. Quis? chi? quale? qui? quale? femm. quae? quale? neutr. quid? che? che cosa? quod? quale?

Quis il più delle volte è sostantivo, quid è sempre sostantivo, quod sempre aggettivo. Quis serve a domandare del nome, qui della qualità di una persona o di una cosa. Quis vir? chi è costui? Qui vir? che uomo è egli?

Si declina come il relativo; quindi gen. cuius? dat. cui? acc. quem? quam? quid? quod? Abl. quo? qua? quo? (qui?).

- 2. Dicesi anche numquis? chi? chi mai? numqui? quale mai? numquae? quale mai? numquid? che mai? num quod? quale mai? Anche quisnam? chi mai? chi? quinam? quale? quaenam? quale? quidnam? che? quodnam? quale? Aggiungi ecquis? chi? ecquid? che? Si declinano come quis, restando invariate le particelle num, nam, ecc.; quindi gen. numcuius, cuiusnam, eccuius; dat. numcui, cuinam, eccui ecc.
- 3. Uter, utra, utrum, chi dei due? quale dei due? quale delle due cose? (§ 25. 1); per es. uter oculus? qual occhio? utra manus? qual mano? All'incontro dirai quis discipulorum? chi degli scolari?

### § 68.

### V. Pronomi indeterminati.

1. Quicunque, quaecunque, quodcunque, chiunque, qualunque; quisquis, chiunque; quidquid, qualunque cosa o che che sia.

Quicunque è per lo più aggettivo, quisquis è sostantivo. Quicunque si declina come qui; cunque rimane sempre invariato. Quisquis e quidquid non si usano fuori di queste due voci che nell'abl. quoquo; p. e. quoquo modo, in qualunque modo, comecchessia.

2. Quis (qui), quae (qua), quid e quod, alcuno, alcuna cosa; aliquis (aliqui), aliqua, aliquid e aliquod, alcuno, alcuna cosa; quispiam, quaepiam, quidpiam e quodpiam, alcuno, alcuna cosa; quisquam, neutro quidquam (quicquam), alcuno, alcuna cosa; quidam, quaedam, quiddam e quoddam, uno, un certo, una cosa ecc.; ullus, ulla, ullum, alcuno, alcuna (§ 25. 1).

Nei composti qui e quis conservano la loro declinazione ordi-

naria; l'altra parte rimane invariata. Nella flessione di quidam, m avanti d si muta in n; quindi quendam, quandam, quorundam.

3. Quisque, quaeque, quidque e quodque, ciascuno, ciascuna ecc.; quivis, quaevis, quidvis e quodvis, qualsivoglia; quil'ibet, quaelibet, quidlibet e quodlibet, qualsivoglia; unusquisque, unaquaeque, unumquidque e unumquodque, ciascuno, ecc. Di unusquisque declinasi tanto unus, quanto quis; quindi: gen. unius-

Di unusquisque declinasi tanto unus, quanto quis; quindi: gen. uniuscuiusque, dat. unicuique, acc. unumquemque, unamquamque, unumquidque e unumquodque, abl. unoquoque, unaquaque.

4. Uterque. utrăque, utrumque, l'uno e l'altro; utervis, utrăvis, utrumvis, qualsivoglia dei due; uterlibet, utrălibet, utrumlibet, qualsivoglia dei due; utercunque, utracunque, utrumcunque, qualunque dei due; alterăter, alterutra, alterutrum, l'uno dei due.

Di alteruter suolsi declinare tanto alter che uter, ma si lascia talvolta anche alter invariato; quindi gen. alterius utrius, oppure alterutrius ecc.

- 5. Pronomi negativi sono nemo, nessuno, niuno (il gen. e l'ablativo si formano da nullus, e quindi nemo, nullius, nemini, neminem, nullo) (opposto è aliquis, alcuno); nihil, nulla (opposto aliquid, alcuna cosa); nullus, a, um, nessuno, niuno (opposto ullus, a, um, alcuno); neuter, tra, trum, niuno dei due (opposto uterque, l'uno e l'altro, e alteruter, l'un dei due).
- Nota l. Tutti i neutri composti di quid sono sostantivi, quelli composti di quod, aggettivi; aliquid ingenii, alquanto d'ingegno; aliquod ingenium, qualche ingegno. I più dei mascolini composti di quis sono sostantivi, quelli composti di qui, aggettivi. Nemo e quisquam sono sostantivi, nullus e ullus aggettivi.
- Nota 2. In vece di aliquis e quisquam si usa per lo più quis, qua, quid (anche qui, quae, quod) dopo ne, num, si nisi, quo (§ 171 e segg.) e spesso anche dopo altri relativi. Ond'è che si dirà: ne quid nimis; si quis dubitat; num quae te vexat cura? Dicesi però anche con forza si quisquam, num aliquid.
- Nota 3. Aliquis, quispiam e quidam si usano d'ordinario nelle sentenze affermative, quisquam e ullus nelle negative. Dicet aliquis, dirà taluno; quisquam hoc dicet? vi sarà chi dica questo? Dirai pure: sine ulla spe, senza speranza di sorta (non aliqua); ma poi non sine aliqua spe (cioè cum aliqua spe), non senza speranza.
- Nota 4. Quisque viene sempre posposto nel corpo della sentenza a un'altra parola. Questa è ora un pronome riflessivo, v. g. Suum cuique tribue; ora un pronome relativo: Quo quisque est ingeniosior, eo docet laboriosius; ora un superlativo: Optimus quisque gloria maxime ducitur; ora un numerale ordinale: Decimum quemque securi percuti iussit. Quarto quoque anno, al ricorrere d'ogni quarto suno, cioè ogni tra anni.

## § 69.

## Aggettivi pronominali.

## 1. I pronomi possessivi:

Meus, mea, meum, mio, mia; tuus, tua, tuum, tuo, tua; suus, sua, suum, suo, sua; noster, nostra, nostrum, nostro, nostra; tester, vestra, vestrum, vostro, vostra; suus, sua, suum, loro.

Nora 1. Da noster e vester si formano i pronomi gentilizii: nostras, del nostro popolo o paese; vestras, del vostro popolo o paese; nostrātes, i nostri compaesani, compatriotti; nostratia verba, le parole nostrali, proprie della nostra lingua. Dal genit. cuius si forma nello stesso modo cuias, gen. cuiatis, di qual paese?

Un altro possessivo poco usato è cuius, cuia, cuium, di chi?

Nota 2. Agli ablativi suo e sua si appicca talora per maggiore efficacia la sillaba pte, come suopte pondere, per suo proprio peso; suapte manu, di sua propria mano. S'incontra anche, ma di rado, meamet, suamet (neutr. plur.).

## 2. I pronomi correlativi:

interrog. e relat. dimostr. indeterm.

qualis, e, quale talis, e, tale —
quantus, a, um, quanto, tantus, a, um, tanto, aliquantus, a, um,
quanto grande tanto grande alquanto, alquanto
grande

quöt (indecl.), quanti töt (indecl.), tanti äliquot (indecl.), alquanti.

Nota 1. Aggiungi qualiscumque, qualunque, di qualsiasi fatta; quantuscumque, comunque grande; quotcumque e quotquot, quanti, in qualunque numero; totidem, altrettanti; quotus e quotusquisque, in che numero, in qual proporzione.

Nota 2. I pronomi correlativi, che servono all'interrogazione, sono anche relativi. Vir talis, qualis Africanus, un uomo come l'Africano; exercitus tantus, quantus numquam antea fuit, un esercito così grande come non fu mai altro; tot victoriae quot pugnae, tante vittorie quante battaglie (non mai in questo caso nè ut nè quam).

## CAPO XIV. — Del Verbo.

## § 70.

- I. Nella lingua latina i verbi sono di tre generi o voci:
  - 1º L'Attivo, che esprime un'azione, come laudo, io lodo;
  - 2º Il Passivo, che denota passione, come laudor, io sono lodato;
- 3º Il Deponente, che ha significato attivo e forma passiva, come hortor, io esorto.
  - Nota. I generi del verbo così si appellano per analogia dei generi

Digitized by Google

dei nomi; l'attivo corrisponde al maschile, il passivo al femminile, il deponente al neutro.

## II. I verbi attivi e deponenti sono:

1º Transitivi, come laudo e hortor; v. g. laudo discipulum, io lodo lo scolare; hortor discipulum, io esorto lo scolare;

2º Intransitivi o neutri, come dormio, io dormo; orior, io nasco, sorgo. I transitivi possono diventare al tutto passivi; non così gli intransitivi; § 154. 4.

Quanto ad alcuni verbi che si chiamano semideponenti, vedi § 115; riguardo ai neutro passivi, § 144. Nota 1.,

#### 71.

Nella coniugazione ossia flessione del verbo si devono notare:

- I. I Modi e i Participiali, cioè:
  - 1º Modo Indicativo o asseverativo, come laudat, egli o ella loda;
  - 2º Modo Congiuntivo o dipendente, come laudet, ch'egli lodi;
  - 3º Modo Imperativo o comandativo, come lauda. loda tu;
  - 4º Infinito, come laudare, lodare;
  - 5º Gerundio, come laudandi, di lodare;
  - 6º Supino, come laudatu, a lodarsi;
  - 7º Participio, come laudans, lodante, che loda.

Nota. L'Indicativo, il Congiuntivo e l'Imperativo son modi, e contengono in sè il predicato, cioè affermano o negano alcuna cosa di un soggetto (verbum finitum); laddove l'Infinito, il Gerundio, il Supino e i' Participio non sono che participiali, cioè forme intermedie, che partecipano del nome e del verbo, e non formano da se alcun predicato (verbum infinitum).

## II. I Tempi:

• • • •

- 1º Presente, come laudo, io lodo;
- 2º Imperfetto, come laudābam, io lodava;
- 3º Futuro, come laudābo, io loderò;
- 4º Perfetto, come laudāvi, io lodai, ho lodato ed ebbi lodato;
- 5º Più che perfetto, come laudaveram, io aveva lodato:
- 6º Futuro passato (futurum exactum), come laudavero, avrò lodato.

Nota. L'Imperfetto, il Perfetto ed il Più che perfetto si chiamano comunemente auche tempi passati (tempora praeterita).

III. Il Numero, che è singolare o plurale.

In ogni numero si distinguono tre Persone: la prima (o la persona che parla); la seconda (o quella a cui si parla); la terza (o quella di cui si parla).

# CAPO XV. — Il verbo esse, essere.

### § 72.

#### A. Indicativo.

## B. Congiuntivo.

#### Presente.

Sing. 1. sum, io sono

2. ĕs, tu sei

3. est, egli, ella è

Plur. 1. sumus, noi siamo

2. estis, voi siete

sim, io sia sīs, tu sii o sia sit, egli, ella sia

sīmus, noi siamo

sitis, voi siate 3. sunt, eglino, elleno sono. sint, eglino, elleno siano o sieno

## Imperfetto.

Sing. 1. ĕram, era

2. erās, eri.

3. erăt, era

Plur. 1. erāmus, eravamo

2. erātis, eravate

3. erant, erano.

essem, fossi, sarei esses, fossi, saresti esset, fosse, sarebbe

essēmus, fossimo, saremmo essēlis, foste, sareste

essent, fossero, sarebbero.

#### Futuro.

Sing. 1. ĕro, sarò

2. eri's, sarai

3. erit, sarà

Plur. 1. srimus, saremo

2. eritis, sarete

3. erunt, saranno.

futūrus (a, um) sim, sia per essere futūrus (a, um) sis, sii per essere futūrus (a, um) sit, sia per essere futuri (ae, a) simus, siamo per essere futuri (ae, a) sitis, siate per essere futuri (ae, a) sint, siano per essere.

## Perfetto.

Sing. 1. fui, fui o sono stato

2. fuistī, fosti, sei stato

3. fuit, fu, è stato

fuĕrim, sia stato fueris, sii stato

fuerit, sia stato

Plur. 1. fuimus fummo, siamo stati fuerimus, siamo stati

2. fuistis, foste, siete stati fueritis, siate stati

3. fuērunt (fuēre), furono, fuërint, sieno stati.

sono stati.

Digitized by Google

## Piuccheperfetto.

Sing. 1. fuĕram, era stato

2. fuĕrās, eri stato

fuissem, fossi o sarei stato fuisses, fossi o saresti stato

3. fuĕrăt, era stato

fuisset, fosse o sarebbe stato

Plur. 1. fuerāmus, eravamo stati suissēmus, fossimo o saremmo stati

2. fuerātis, eravate stati

fuissētis, foste o sareste stati

3. fuĕrant, erano stati.

fuissent, fossero o sarebbero stati.

## Futuro passato.

Sing. 1. fuero, sarò stato

2. fuĕris, sarai stato

3. fuerit, sarà stato

Plur. 1. fuerimus, saremo stati

Manca.

2. fueritis, sarete stati

3. fuërint, saranno stati.

## § 73.

## C. Imperativo.

## Presente.

Futuro.

Sing. 2. čs, sii

Plur. 2. este, siate.

Sing. 2. esto, sii o sarai

3. esto, sia o sarà.

Plur. 2. estote, siate o sarete

3. sunto, siano o saranno.

#### D. Infinito.

Presente.

Futuro.

Sing. fore o futurum (am, um) esse esse, essere esser per essere. Plur. fore o futuros (as a) esse

## Passato.

fuisse, essere stato.

E. Participio.

Presente.

Futuro.

(ens), che è.

futūrus, a, um, futuro o che sarà.

F. Il verbo esse non ha nè supino nè gerundio. SCHULTZ, GRAMM. LAT.

# § 74.

1. Come esse si coniugano anche i suoi composti, cioè:

de-sum, io manco
inter-sum, son presente, sono in
mezzo

in-sum, sono in, dentro prae-sum, presiedo

sub-sum, sono sotto

super-sum, sopravanzo, resto.

Aggiungi i seguenti composti con ab, ad, ob e pro, che mutano in alcune forme cotesta sillaba:

ab-sum, perf. a-fui, part. fut. a-futurus, inf. fut. a-fore, inf. pres. ab-esse, son lontano, assente;

ad-sum, perf. ad-fui e af-fui, inf. ad-esse, son presente; ob-sum, perf. of-fui, inf. ob-esse, osto, son d'impedimento; prosum, profui, prodesse, giovo, sono utile.

Prosum, in tutte le forme del verbo esse, che incominciano con e, prende un d tra la preposizione pro ed il verbo (§ 185. Nota a); quindi: pro-sum, prod-es, prod-est, pro-sumus, prod-estis, pro-sunt; e così prod-eram, prod-essem, prod-ero, prod-es, prod-esse; ma poi pro-fui, pro-futurus ecc.

Quanto a possum, vedi § 138.

2. Se si eccettuino praesens, presente, ed absens, assente, tutti gli altri composti del verbo esse mancano nella lingua classica del participio presente.

3. I pronomi personali ego, tu, nos, vos, non si adoperano coi verbi, se non quando si voglia far spiccare distintamente le diverse persone, come: tu adfuisti, non ego, tu fosti presente, non io.

Nota. Riguardo a forem e fore, vedi § 153. — Sono forme antiquate siem, sies, siet e sient per sim, sis ecc., che si usano però anche bene nello stile elevato.

# CAPO XVI. — Coniugazioni regolari.

#### § 75.

1. Ci sono in latino quattro coniugazioni, le quali si distinguono fra di loro per la desinenza dell'infinito.

L'infinito della prima esce in are, come: laudare, lodare; seconda » ere, come: monere, avvisare;

- L'infinito della terza esce in *ère*, come: legère, leggere;

  quarta » *īre*, come: audīre, udire.
- 2. Per coniugare un verbo, fa d'uopo conoscerne le forme fondamentali, cioè il presente, il perfetto, il supino e l'infinito, perchè da queste si derivano tutte le altre. Ecco le loro desinenze:

| 1 Coniug.:  | Pres. o, laudo,   | Perf. āvi,<br>laudāvi,    | Sup. ātum,<br>laudātum, | Inf. āre,<br>laudāre; |
|-------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 2ª Coniug.: | Pres. eo,         | Perf. ui, monui,          | Sup. Itum, monItum,     | Inf. ēre,<br>monēre;  |
| 3* Coniug.: | Pres. o,<br>lĕgo, | Perf. i,<br><i>lēg</i> i, | Sup. tum, lectum,       | Inf. ĕre,<br>legĕre;  |
| 4 Coniug.:  | Pres. io,         | Perf. īvi,<br>audīvi,     | Sup. ītum,<br>audītum,  | Inf. ire,<br>audire.  |

Nota. I verbi della prima coniugazione sono mille e più, quelli della seconda centocinquanta circa, della terza intorno a trecento, della quarta intorno a cento.

## § 76.

- . I. Ci sono quattro maniere di formazione del perfetto latino, cioè:
- 1º per mezzo della caratteristica v od u (v dopo una vocale, u dopo una consonante), come: lauda-v-i, dele-v-i, audi-v-i; dom-u-i, doc-u-i, col-u-i;
- 2º per mezzo della caratteristica s (colle mutazioni da lei cagionate della consonante antecedente; vedi più sotto Nota 2), come: mans-i, ar-s-i (per ard-s-i), dixi (per dic-s-i), texi (per teg-s-i), mul-s-i (per mulc-s-i);
- 3º per allungamento della vocale del tema, come: adiūvi da adiŭvo, vīdi da video, lēgi da lĕgo, vēni da vĕnio;
- 4º per raddoppiamento, ossia per ripetizione della consonante iniziale insieme colla vocale seguente, come: tŏ-tondi, da tondeo, cŭ-curri da curro. Qualora questa vocale sia un a o un ae, si cambia in ĕ, come cĕ-ĕidi da cado, cĕ-cīdi da caedo.

Spondeo fa spo-pondi, disco di-dici, sto stëti (quasi da sta-o, e così dedi da da-o; § 78. Nota l. d). Nei composti manca il raddoppiamento,

come detondeo, perf. detondi: si conserva soltanto in quelli di do, sto, sisto, posco e disco, talvolta anche in quelli di curro.

- II. La desinenza del supino è originariamente tum, che per altro si muta spesso in sum.
- 1. Il supino nella prima coniugazione è sempre in tum; il più delle volte anche nelle altre coniugazioni.
- 2. Nella seconda e terza coniugazione il supino è quasi sempre in sum, quando il tema verbale esce in d, t o rg, come: arsum da ard-eo, missum da mitt-o, tersum da terg-eo, mersum da merg-o.

## Mutazioni del tema del presente nel perfetto e nel supino.

- Nota 1. Coi perfetti in v od in u il tema verbale si mantiene generalmente inalterato; la caratteristica della coniugazione invece ora rimane ed ora scompare, come  $am-\bar{a}-vi$ , dom-ui.
- NOTA 2. Nei perfetti in si e nei supini in sum e tum han luogo le seguenti mutazioni di consonanti:
- lo La labiale b dinanzi a s e a t si cangia in p, come: scribo, scripsi, scriptum, scribere.
- 2º Le gutturali incontrando un s formano un s, e dinanzi a t sì cambiano in c, come: dico, divi, dictum, dicere; tego, texi, tectum, tegere; coquo, coxi, coctum, coquere; similmente traho, traxi, tractum, trahere e veho, vexi, vectum, vehere. Lo stesso avviene del v in vivo, vixi, vistum, vivere, e dell'u in struo, struxi, structum, struere e fluo, fluxi, fluxum, fluere. Il c e il g, per altro, preceduti da l ed r cadono dinanzi a si, sum e tum, come: fulcio, fulsi, fultum, fulcire; mergo, mersi, mersum, mergere.
- 3º Le dentali dinanzi a s cadono, come: claudo, clausi, clausum, claudere; la vocale che precede ne viene allungata, come: divido, divisi, divisum, dividere; talvolta si raddoppia la s, come: concutio, concussi, concussum, concutere.
- 4º dopo un m si frappone per lo più dinanzi a si e tum un p, come: sumo, sumpsi, sumptum, sumere (anche però sumsi e sumtum).
- Nota 3. I perfetti che si formano per allangamento della vocale del tema, e i supini che vi appartengono, perdono l'n (m) interposto nel tema del presente, come: vinco, vīci, victum, vincere; frango, frēgi, fractum, frangere; fundo, fūdi, fusum, fundere; relinquo, relīqui, relictum, relinquere; rumpo, rūpi, ruptum, rumpere.

## § 77.

Dalle quattro forme fondamentali si derivano tutte le altre nel modo che segue:

- I. Dal presente indicativo attivo si formano:
- 1º il presente congiuntivo attivo, cambiando o in em per la prima coniugazione, per le altre in am; quindi: laudem, moneam, legam, audiam.
- 2º l'impersetto indicativo attivo, cambiando le terminazioni delle quattro coniugazioni o, eo, o ed io in ābam per la prima, ēbam per la seconda e terza, iēbam per la quarta; quindi: laudābam, monēbam, legēbam, audiēbam.
- 3º il futuro indicativo attivo, mutando la terminazione del presente per la prima coniugazione in ābo, per la seconda in ēbo, per la terza in am, per la quarta in i'am; quindi: laudābo, monēbo, legam, audiam.
- 4º il participio presente attivo, cambiando la terminazione del presente per la prima coniugazione in ans, per la seconda e terza in ens, per la quarta in iens; quindi: laudans, monens, legens, audiens.
- 5º il participio fururo passivo (ed il gerundio), formando prima il participio presente attivo, e poi mutando l's di questo in dus; quindi: laudandus, monendus, legendus, audiendus.
  - II. Dal perfetto indicativo attivo si formano:
- 1º il perfetto congiuntivo attivo, cambiando l'i in erim: laudaverim, monuerim, legerim, audiverim.
- 2º il più che perfetto indicativo attivo, cambiando l'i in ĕram: laudavĕram, monuĕram, legĕram, audivĕram.
- 3º il più che perfetto congiuntivo attivo, cambiando l'i in issem: laudavissem, monuissem, legissem, audivissem.
- 4º il futuro passato, cambiando l'i in ero: laudavero, monuero, legero, audivero.
- 5º l'infinito persetto attivo, cambiando l'i in isse: laudavisse, monuisse, legisse, audivisse.
  - III. Dal supino si formano:
- 1º il participio futuro attivo, cambiando l'um in ūrus (a, am); quindi: laudatūrus (a, um), monitūrus, lectūrus, auditūrus.
- Nota 1. I seguenti participii futuri attivi non sono formati dal vero supino, ma da un supposto supino regolare: tuvaturus, secaturus, sonaturus, luiturus, abnuiturus, pariturus, praestaturus, ruiturus, mo-

riturus, nasciturus e oriturus; oltreccio da lavo si ha solo lavaturus, da fruor, fruiturus. V. § 108 e segg.

- Nota 2. Il participio perfetto passivo, cambiando l'um in us (a, um); quindi: laudātus (a, um), monitus, lectus, audītus.
- Nota 3. Il perfetto, il più che perfetto e il futuro passato passivo, aggiungendo al participio perfetto passivo le forme corrispondenti del verbo ausiliare sum dell'indicativo e del congiuntivo; quindi: laudatus (a, um) sum, sim, eram, essem, eno ecc.
- Nota 4. L'infinito futuro passivo, accoppiando il supino con iri (inf. pass. di ire, andare); quindi laudatum iri, monitum iri, lectum iri, auditum iri.

## IV. Dall'infinito presente attivo si formano:

- 1º l'imperativo presente attivo, togliendo la sillaba finale re; quindi: laudā, monē, legē, audī.
- 2º l'imperfetto congiuntivo attivo, aggiungendovi una m; quindi: laudarem, monèrem, legèrem, audirem.
- 3º l'infinito presente passivo, cambiando nella prima, seconda e quarta coniugazione re in ri, e nella terza ere in i: laudāri, monēri, legi, audīri.
- 4º l'imperativo presente passivo, il quale in tutte le coniugazioni ritiene al tutto la forma dell'infinito attivo; quindi: laudāre, monēre, legere, audīre.
- V. A compimento di tutto questo si noti, come da ciascuna forma attiva in o ed in m provenga la corrispondente passiva in or ed in r (eccettuati i tempi composti del passivo), come appare dal seguente specchietto:

| Laudo (laudor)      | laudavi             | <i>laudat</i> um     | laudare       |
|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| laudem (lauder)     | _laudaverim         | <i>laudat</i> urus   | <i>l</i> auda |
| laudabam (laudabar) | laudaveram          | laudatus             | laudarem      |
| laudabo (laudabor)  | <i>laudav</i> issem | laudatus sum         | (laudarer)    |
| laudans             | laudavero           | (eram, ero)          | laudari       |
| laudandus           | <i>laudav</i> isse  | <i>laudat</i> um iri | laudare.      |

## § 78.

Le desinenze delle persone e dei numeri sono:

## I. Nell'indicativo e congiuntivo attivo:

|       | l* pers. | 2ª pers.      | 3ª pers.            |
|-------|----------|---------------|---------------------|
| Sing. | o, m, i  | (i)s $(sti)$  | (i)t                |
| Plur. | (i)mus   | (i)tis (stis) | (u)nt (ērunt).      |
|       |          | ·             | Digitized by Google |

## II. Nell'indicativo e congiuntivo passivo:

|       | l* pers. | 2ª pers. | 3ª pers. |
|-------|----------|----------|----------|
| Sing. | r        | (ĕ)ris   | (ĭ)tur   |
| Plur. | (¥)mur   | (ĭ)mini  | (u)ntur. |

## III. Nell'imperativo:

|       |        | attivo                                       |             | p               | assivo          |
|-------|--------|----------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
|       |        | 2ª pers.                                     | 3º pers.    | 2ª pers.        | 3ª pers.        |
| Sing. | futur. | $ \bar{a}, \bar{e}, \bar{e}, \bar{i} $ (i)to | (ĭ)to       | (ĕ)re<br>(ĭ)tor | (ĭtor)          |
| Plur. | pres.  | (ĭ)te<br>(ĭ)tōte                             | —<br>(u)nto | (ĭ)mini<br>—    | -<br>• (u)ntor. |

Nota 1. Nella conjugazione dei verbi si vogliono distinguere le seguenti cose:

- a. il tema o radicale del verbo, come laud in laudo, mon in moneo.
- b. la caratteristica o vocale distintiva della coniugazione, che è a per la prima, e per la seconda, ed i per la quarta; nella terza manca.
- c. la vocale copulativa, che serve a collegare la desinenza col tema; essa è per lo più un i, talvolta un è e, dinanzi a nt, un u. Nello specchietto di sopra si trova chiusa fra parentesi.
- d. la desinenza. La desinenza e la vocale copulativa rimangono inalterate soltanto nella terza coniugazione; così in leg-è-re, leg è il tema. è la vocale copulativa, re la desinenza. Nella prima, seconda e quarta coniugazione la vocale copulativa si fonde insieme con la caratteristica della coniugazione, eccettuato l'u dopo l'i. Quindi amāre sta per ama-ère, amō per ama-o, amās per ama-is, amāt per ama-it ecc.; così monēmus per mone-imus, audīmus per audi-imus, monent per mone-unt. In audiunt la vocale copulativa e la desinenza restano intiere, come in legunt.
- e. la caratteristica del tempo, che serve a distinguere i tempi tra di loro; così si riconosce laudabam, per imperfetto indicativo, da ba, e laudavi, come perfetto, da v.

Quindi in aud-i-v-i-t, aud è il tema, i la caratteristica della quarta coniugazione, v caratteristica del perfetto, i vocale copulativa, e t desinenza della terza persona singolare.

NOTA 2. Volendo riconoscere una forma del verbo si procederà cercando 1º la persona, 2º il numero, 3º il tempo, 4º il modo, 5º il genere o la voce del verbo. Di questa guisa laudaremini si troverebbe che è di persona 2º, numero plurale, tempo imperfetto, modo congiuntivo, genere passivo.

Digitized by Google

## CAPO XVII. - Modello delle

I. AT-

A. Indi-

Pre-

## I. Coniugazione.

- S. 1. laud-o, io lodo
  - 2. laud-ās, tu lodi
  - 3. laud-at, egli, ella loda
- P. 1. laud-āmus, noi lodiamo
  - 2. laud-ātis, voi lodate
    - 3. laud-ant, eglino, elleno lodano.

## II. Coniugazione.

mon-ĕo, avviso mon-ēs, avvisi mon-et, avvisa mon-ēmus, avvisiamo mon-ētis, avvisate mon-ent, avvisano.

Imper-

- S. 1. laud-ābam, lodava
  - 2. laud-ābas, lodavi
  - 3. laud-ābat, Iodava
- P. 1. laud-abāmus, Iodavamo
  - 2. laud-abātis, lodavate
  - 3. laud-ābant, lodavano.

mon-ēbam, avvisava mon-ēbas, avvisavi mon-ēbat, avvisava mon-ebāmus, avvisavamo mon-ebātis, avvisavate mon-ēbant, avvisavano.

Fu

- S. 1. laud-ābo, loderò
  - 2. laud-ābis, loderai
  - 3. laud-ābit, loderà
- P. 1. laud-ābimus, loderemo
  - 2. laud-ābitis, loderete
  - 3. laud-ābunt, loderanno.

mon-ēbo, avviserò mon-ēbis, avviserai mon-ēbit, avviserà mon-ēbīmus, avviseremo mon-ēbitis, avviserete mon-ēbunt, avviseranno.

Per-

- S. 1 laud-āvi, lodai, ho lodato mon-ŭi, avvisai, ho avvisato
  - 2. laud-ā(vi)sti, lodasti, hai mon-uisti, avvisasti, hai avvisato
    - lodato
  - 3. laud-āvit, lodo, ho lodato mon-uit, avviso, ha avvisato

# quattro coniugazioni.

TIVO.

79.

cativo.

sente.

III. Coniugazione.

leg-o, leggo
leg-is, leggi
leg-it, legge
leg-imus, leggiamo
leg-itis, leggete
leg-unt, leggono.

fetto.

leg-ēbam, leggeva leg-ēbas, leggevi leg-ēbat, leggeva leg-ebāmus, leggevamo leg-ebātis, leggevate leg-ēbant, leggevano.

turo.

leg-am, leggerò leg-ēs, leggerai leg-ēt, leggera leg-ēmus, leggeremo leg-ētis, leggerete leg-ent, leggeranno.

fetto.

Lēg-i, lessi, ho letto Lēg-isti, leggesti, hai letto

lēg-ii, lesse, ha letto

IV. Coniugazione

aud-io, odo
aud-is, odi
aud-it, ode
aud-imus, udiamo
aud-itis, udite
aud-iunt, odono.

aud-iēbam, udiva aud-iēbas, udivi aud-iēbat, udiva aud-iebāmus, udivamo aud-iebātis, udivate aud-iēbant, udivano.

aud-tam, udirò
aud-tēs, udirai
aud-tet, udirà
aud-tēmus, udiremo
aud-tētis, udirete
aud-tent, udiranno.

aud-īvi, udii, ho udito aud-i(vi)sti, udisti, hai udite

aud-īvit, udi, ha udito og e

P. 1. laud-āvimus, lodammo, ab- mon-uimus, avvisammo, abbiamo biamo lodato avvisato

2. laud-ā(vi)stis, lodaste, avete mon-uistis, avvisaste, avete avvilodato sato

3. laud-ā(vē)runt, lodarono, mon-uērunt, avvisarono, hanno avhanno lodato. visato.

#### Più che

S. 1. laud-ā(vě)ram, aveva lodato mon-uĕram, aveva avvisato

- 2. laud-ā(ve)ras, avevi lodato mon-ueras, avevi avvisato
- 3. laud-ā(vě)rat, aveva lodato mon-uěrat, aveva avvisato
- P. 1. laud-ā(vē)rāmus, avevamo mon-uĕrāmus, avevamo avvisato lodato
  - 2. laud-ā(vĕ)rātis, avevate lo- mon-uĕrātis, avevate avvisato dato
  - 3: laud-ā(vč)rant, avevano lo- mon-učrant, avevano avvisato.
    dato.

#### Futuro

S. 1. laud-ā(vě)ro, avrò lodato

mon-uĕro, avrò avvisato

- 2. laud-ā(vě)ris, avrai lodato mon-uĕris, avrai avvisato
- 3. laud-ā(vě)rit, avrà lodato mon-uěrit, avrà avvisato
- P. 1. laud-ā(vĕ)rĭmus, avremo lo- mon-uĕrimus, avremo avvisato dato
  - 2. laud-ā(vě)ritis, avrete lo- mon-uĕritis, avrete avvisato
  - 3. laud-ā(vĕ)rint, avranno lo- mon-uĕrint, avranno avvisato.

§ B. Congi-

Pre-

S. 1. laud-em, lodi

2. laud-ēs, lodi

3. laud-et, lodi

- P. 1. laud-ēmus, lodiamo
  - 2. laud-ētis, lodiate

.

3. laud-ent, lodino.

mon-ĕam, avvisi

mon-čas, avvisi mon-čat, avvisi

mon-eāmus, avvisiamo

mon-eātis, avvisiate

mon-ëant, avvisino Google

lēg-imus, leggemmo, abbiamo letto aud-īvimus, udimmo, abbiamo udito lēg-ist-is, leggeste, avete letto aud-ī(vi)stis, udiste, avete udito lēg-ērunt, lessero, hanno letto. aud-i(v)ērunt, udirono, hanno udito

# perfetto.

lēg-ĕram, aveva letto lēg-ĕras, avevi letto lēg-ĕrat, aveva letto lēg-erāmus, avevamo letto

lēg-eratis, avevate letto

aud-i(v)ĕram, aveva udito
aud-i(v)ĕras, avevi udito
aud-i(v)ĕrat, aveva udito
aud-i(v)erāmus, avevamo udito
aud-i(v)erātis, avevate udito
aud-i(v)ĕrant, avevano udito.

#### Passato.

lēg-ĕro, avro letto lēg-ĕris, avrai letto lēg-ĕrit, avra letto lēg-erimus, avremo letto

lēg-eritis, avrete letto lēg-erint, avranno letto.

aud-i(v)ĕro, avrò udito aud-i(v)ĕris, avrai udito aud-i(v)ĕrit, avrà udito aud-i(v)erimus, avremo udito

aud-i(v)eritis, avrete udito

aud-i(v)erint, avranno udito.

80.

## untivo.

## sente.

lēg-am, legga ieg-ās, legga leg-at, legga leg-āmus, leggiamo leg-ātis, leggiate leg-ant, leggano. aud-iam, oda
aud-iās, oda
aud-iat, oda
aud-iāmus, udiamo
aud-iātis, udiate
aud-iant, odano.

## Imper-

- 1. laud-ārem, lodassi, loderei mon-ērem, avvisassi, avviserei
   2. laud-āres, lodassi, loderesti mon-ēres, avvisassi, avviseresti
  - 3. laud-āret, lodasse, lode- mon-ēret, avvisasse, avviserebbe
- P. 1. laud-arēmus, lodassimo, lo- mon-erēmus, avvisassimo, avvisederemmo remmo
  - 2. laud-arētis, lodaste, lode- mon-erētis, avvisaste, avvisereste
  - 3. laud-ārent, lodassero, lo- mon-ērent, avvisassero, avviserebderebbero. rebbero.

#### Per-

- S. 1. laud-ā(vě)rim, abbia lodato mon-uërim, abbia avvisato
  2. laud-ā(vě)ris, abbi lodato mon-uëris, abbi avvisato
  - 3. laud-ā(vē)rit, abbia lodato mon-uērit, abbia avvisato
- P. 1. laud-ā(ve)rimus, abbiamo mon-uerimus, abbiamo avvisato
  - 2. laud-ā(ve)ritis, abbiate lo- mon-ueritis, abbiate avvisato
    - 3. laud-ā(vē)rint, abbiano lo- moneuerint, abbiano avvisato.

## Più che

- S. 1. laud-a(vi)ssem, avessi, avrei mon-uissem, avessi, avrei avvisato
  - 2. laud-a(vi)sses, avessi, avre- mon-uisses, avessi, avresti avvisato sti lodato
  - 3. laud-a(vi)sset, avesse, avreb- mon-uisset, avesse, avrebbe avvi-
- P. 1. laud-a(vi)ssēmus, avessimo, mon-uissēmus, avessimo, avremmo avremmo lodato avvisato
  - laud-a(vi)ssētis, aveste, a- mon-uissētis, aveste, avreste avvivreste lodato sato
  - laud-a(vi)ssent, avessero, a- mon-uissent, avessero, avrebbero vrebbero lodato.

Digitized by Google

## fetto.

leg-ĕrem, leggessi, leggerei leg-ĕres, leggessi, leggeresti leg-ĕret, leggesse, leggerebbe aud-īrem, udissi, udirei aud-īres, udissi, udiresti aud-īret, udisse, udirebbe

leg-erēmus, leggessimo, leggeremmo aud-irēmus, udissimo, udiremmo aud-irētis, udiste, udireste leg-erētis, leggeste, leggereste leg-ërent, leggessero, leggerebbero. aud-irent, udissero, udirebbero.

feito.

Lēg-ĕrim, abbia letto lēg-ĕris, abbi letto lēg-črit, abbia letto lēg-erīmus, abbiamo letto

leg-eritis, abbiate letto leg-erint, abbiano letto. aud-i(v)erim, abbia udito aud-ī(v)ĕris, abbi udito aud-ī(v)ĕrit, abbia udito aud-ī(v)erīmus, abbiamo udito

aud-i(v)eritis, abbiate udito aud-ī(v)ĕrint, abbiano udito.

perfetto.

13.21

lēg-issem, avessi, avrei letto

lēg-isses, avessi, avresti letto

lēg-isset, avesse, avrebbe letto

letto lēg-issētis, aveste, avreste letto

aud-i(vi)ssem, avessi, avrei udito

aud-i(vi)sses, avessi, avresti udito

aud-i(vi)sset, avesse, avrebbe udito

lēg-issēmus, avessimo, avremmo aud-i(vi)ssēmus, avessimo, avremmo udito

aud-i(vi)ssētis, aveste, avreste udito

leg-issent, avessero, avrebbero letto. aud-i(vi)ssent, avessero, avrebbero udito.

Digitized by Google

| D |     |
|---|-----|
| r | 7/- |

| S. | 1.             | laud-atūrus | / sim, sia per                                           |                      | sim, sia per avvisare                                 |
|----|----------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|    | 2.             | (a, um)     | lodare<br>sis, sii per<br>lodare                         | (a, um)              | sis, sii per avvisare                                 |
|    | 3.             |             | sit, sia per<br>lodare                                   |                      | ≥it, sia per avvisare                                 |
| р. | 1.<br>2.<br>3. | (ae, a)     | simus, siamo<br>per lodare<br>sitis, siate per<br>lodare | mon-itūri<br>(ae, a) | simus, siamo per avvisare sitis, siate per avvi- sare |
|    | 3.             |             | sint, siano per<br>lodare.                               |                      | sint, siano per avvi-<br>sare.                        |

Futuro

C. Impera-

Pre-

S. 1. laud-ā, loda P. 2. laud-āte, lodate.

mon-ē, avvisa mon-ēte, avvisate.

Fu-

S. 2. laud-āto, Ioda o Ioderai

3. laud-āto, lodi o lodera

mon-ēto, avvisa o avviserai mon-ēto, avvisi o avviserà

P. 2. laud-atōte, lodate o loderete mon-etōte, avvisate o avviserete

3. laud-anto, lodino o loderanno. mon-ento, avvisino o avviseranno.

D. In-

Pre-

laud-are, lodare.

mon-ēre, avvisare.

Pas-

laud-ā(vi)sse, aver lodato.

mon-uisse, aver avvisato.

Fu-

S. laud-ātūrum (am, um) esse, esser per lodare, aver a lodare P. laud-aturos (as, a) esse.

mon-itūrum (am, um) esse, esser per avvisare, aver ad avvisare mon-itūros (as, a) esse. turo.

lec-tūrus (a, um)

sis, sii per leggere

sit, sia per leggere

lec-tūri (ae, a)

simus, siamo per leggere

sitis, siate per leggere

sitis, siate per leggere

sitis, siato per leggere

sitis, siato per udire

Passato manca.

81.

tivo.

sente.

lĕg-e, leggi leg-ĭte, leggete.

aud-ī, odi aud-īte, udite.

turo.

leg-ĭto, leggi o leggerai leg-ito, legga o leggerà leg-ïtōte, leggete o leggerete leg-unto, leggano o leggeranno. aud-īto, odi o udirai aud-īto, oda o udirà aud-ītōte, udite o udirete aud-iunto, odano o udiranno.

82.

finito.

sente.

leg-ĕre, leggere.

aud-īre, udire.

sato.

leg-isse, aver letto.

aud-ī(vi)sse, aver udito.

turo.

lec-turum (am, um) esse, esser per aud-iturum (am, um) esse, esser leggere, aver a leggere lec-turos (as, a) esse.

per udire, aver a mire aud-ituros (as, a) esse oge

E. Parti-

Pre-

laud-ans, lodante, lodando, che mon-ens, avvisante, avvisando, che loda, che lodava. avvisa, che avvisava.

F 11-

laud-atūrus, a, um, che loderà, che mon-itūrus, a, um, che avviserà, è per lodare. che è per avvisare.

F. Ge-

Nom. laud-andum est, si deve lodare (§ 107. Nota 1).

Gen. laud-andi, di lodare mon-endi, di avvisare

Dat. laud-ando, a lodare mon-endo, ad avvisare

Acc. (ad) laud-andum, a, per lo- (ad) mon-endum, a, per avvisare

dare

Abl. land and a ladanda del nel men-endo avvisando dell' nell'

Abl. laud-ando, lodando, dal, nel, mon-endo, avvisando, dall', nell', col lodare. coll'avvisare.

G. Su-

laud-ātum, a, per lodare laud-ātu, a lodare. mon-itum, a, per avvisare mon-itu, ad avvisare.

II PAS-

s -A. Indi

• •

Pre

I. Coniugazione.

- S. 1. laud-or, sono lodato
  - 2. laud-āris, sei lodato
  - 3. laud-ātur, è lodato
- P. 1. laud-āmur, siamo lodati
  - 2. laud-amini, siete lodati
  - 3. laud-antur, sono lodati.

II. Coniugazione.

mon-ĕor, sono avvisato mon-ēris, sei avvisato mon-ētur, è avvisato mon-ēmur, siamo avvisati mon-emini, siete avvisati mon-entur, sono avvisati.

Digitized by Google

83.

cipio.

senle.

leg-ens, leggente, leggendo, che aud-iens, udente, udendo, che ode, legge, che leggeva. che 'udiva.

luro.

lec-tūrus, a, um, che leggerà, che aud-ītūrus, a, um, che udirà, che è per leggere. è per udire.

84.

rundio.

leg-endi, di leggere leg-endo, a leggere (ad) leg-endum, a, per leggere aud-iendi, di udire aud-iendo, ad udire (ad) aud-iendum, a, per udire

leg-endo, leggendo, dal, nel, col leggere

aud-iendo, udendo, dal, nel, coll'udire

85.

pino.

lec-tum, a, per leggere lec-tu, a leggere.

aud-itum, a, per udire aud-itu, a udire.

SIVO.

86.

cativo.

sente.

III. Coniugazione.

leg-or, sono letto leg-ĕris, sei letto leg-ĭtur, è letto leg-imur, siamo letti leg-imini, siete letti leg-untur, sono letti. IV. Coniugazione aud-ior, sono udito aud-iris, sei udito

aud-itur, è udito aud-imur, siamo uditi aud-imini, siete uditi aud-iuntur, sono uditi.

SCHULTZ, GRAMM. LAT.

- S. 1. laud-ābar, era lodato
  - 2. laud-abāris, eri lodato
  - 3. laud-abātur, era lodato

mon-ēbar, era avviŝato mon-ebāris, eri avvisato mon-ebātur, era avvisato

- P. 1. laud-abāmur, eravamo lodati mon-ebāmur, eravamo avvisati
  - 2. laud-abamini, eravate lodati mon-ebamini, eravate avvisati
  - 3. laud-abantur, erano lodati. mon-ebantur, erano avvisati.

F 11-

- S. 1. laud-abor, sarò lodato
  - 2. laud-aberis, sarai lodato
  - 3. laud-abitur, sarà lodato
- P. 1. laud-abimur, saremo lodati

  - 3. laud-abuntur, saranno lo- mon-ebuntur, saranno avvisati. dati.

mon-ēbor, sarò avvisato mon-eberis, sarai avvisato mon-ebitur, sarà avvisato mon-ebimur, saremo avvisati 2. laud-abimini, sarete lodati mon-ebimini, sarete avvisati

Per-

S. 1. laud-ālus / sum, fui, sono mon-tus / sum, fui, sono stato av-(a, um) stato lodato es, fosti, sei stato lodato

3. est, fu, è stato

lodato sumus, fummo, mon-tti

P. 1. laud-āli (ae, a)

dati estis, foste, siete stati lodati 3. *sunt*, furono, sono stati lodati.

(a, um)

est, fu, è stato avvisato sumus, fummo, siamo stati avvisati

visato es, fosti, sei stato avvisato

estis, foste, siete stati avvisati

sunt, furono, sono stati avvisati.

Più che

S. 1. laud-ātus / eram, era stato mon-itus / eram, era stato avvisato (a, uin)

lodato eras, eri stato lodato

siamo stati lo- (ae, a)

erat, era stato lodato

(a, um)

eras, eri stato avvisato

erat, era stato avvisato

P. 1. laud-āli (ae, a)

eramus, erava- mon-iti mo stati lodati eratis, eravate

(ae, u)

eramus, eravamo stati avvisati

stati lodati 3. erant, erano stati, lodati.

eratis, eravate stati avvisati erant, erano stati avvisati. fetto.

leg-ēbar, era letto leg-ebāris, eri letto

leg-ebātur, era letto

lea-ebantur, erano letti.

leg-ebāmur, eravamo letti leg-ebāmini, eravate letti

aud-iebātur, era udito aud-iebāmur, eravamo uditi

aud-iebaminia eravate uditi aud-iebantur, erano uditi.

turo.

leg-ar, sarò letto leg-ēris, sarai letto

leg-ētur, sarà letto

leg-ēnsur, saremo letti leg-ēmīni, sarete letti leg-entur, saranno letti.

aud-iar, sarò udito aud-ieris, sarai udito aud-ietur, sarà udito

· aud-iēbar, era udito

aud-iebāris, eri udito

aud-iēmur, saremo uditi

aud-iēmini, sarete uditi aud-ientur, saranno uditi.

fetto.

| lec-tus (a, um) | sum, fui, sono stato letto (a, um) | es, fosti, sei stato letto (a, um) | es, fosti, sei stato letto (est, fu, è stato letto (ae, a) | samus, fummo, siamo stati letti (ae, a) | estis, foste, siete stati letti (sunt, furono, sono stati letti. (sunt, furono sono stati letti. (sunt, furono sono stati uditi.

perfetto.

lec-tus (a, um)

eras, eri stato letto

erat, era stato letto

lec-ti
(ae, a)

eramus, eravamo stati letti
(ae, a)

eratis, eravate stati letti

erant, erano stati letti.

erant, erano stati letti.

erant, erano stati uditi

#### Futuro

S. 1. laud-ātus / ero, sarò stato mon-itus / ero, sarò stato avvisato (a, um) lodato (a, um eris, sarai stato avvisato eris, sarai stato lodato 3. erit, sarà stato avvisato erit, sarà stato lodato P. 1. laud-āti erimus, saremo mon-ili erimus, saremo stati avstati lodati visati (ae, a) (ae, a) eritis, sarete stati avvisati eritis, sarete stati lodati 3. erunt, saranno erunt, saranno stati avvistati lodati.

# B. Congi-

Pre-

S. 1. laud-er, sia lodato

2. laud-ēris, sii lodato

3. laud-ētur, sia lodato

P. 1. laud-ēmur, siamo lodati

2. laud-emini, siate lodati

3. laud-entur, sieno lodati.

mon-ĕar, sia avvisato mon-eāris, sii avvisato mon-eātur, sia avvisato mon-eamur, siamo avvisati mon-eamini, siate avvisati

# Imper-

2. laud-arēris, fossi, saresti lo- mon-erēris, fossi, saresti avvisato dato

3. laud-arētur, fosse, sarebbe mon-erētur, fosse, sarebbe avvisato lodato

remmo lodati

lodati

bero lodati.

mon-eantur, sieno avvisati. S. 1. laud-ārer, fossi, sarei lodato mon-ērer, fossi, sarei avvisato

P. 1. laud-arēmur, fossimo sa- mon-erēmur, fossimo, saremmo av-

2. laud-arēmini, foste, sareste mon-erēmini, foste, sareste avvisati

3. laud-arentur, fossero, sareb- mon-erentur, fossero, sarebbero avvisati.

Per.

S. 1. land-ātus / sim, sia stato mon-itus / sim, sia stato avvisato lodato (a, um)

sis, sii stato lo-

3. *sit*, sia stato lo-

(a, um)

sis, sii stato avvisato

sil, sia stato avvisato

#### Passato.

lec-tus / ero, sarò stato letto aud-ītus / ero, saro stato udito (a, um)(a, um)eris, sarai stato letto eris, sarai stato udito erit, sarà stato letto erit, sarà stato udito erimus, saremo stati letti aud-īti. erimus, saremo stati uditi · lec-ti (ae, a) eritis, sarete stati letti
erunt, saranno stati letti. eritis, sarete stati uditi erunt, saranno stati uditi.

87.

## untivo.

#### sente.

leg-ar, sia letto leg-āris, sii letto leg-ātur, sia letto leg-āmur, siamo letti leg-amini, siate letti leg-antur, sieno letti. aud-ĭar, sia udito aud-iāris, sii udito aud-iātur, sia udito aud-iāmur, siamo udit aud-iamini, siate uditi aud-iantur, sieno uditi.

## fetto.

leg-ĕrer, fossi, sarei letto leg-erēris, fossi, saresti letto aud-īrer, fossi, sarei udito aud-irēris, fossi, saresti udite

leg-erētur, fosse, sarebbe letto

aud-irētur, fosse, sarebbe udito

leg-erēmur, fossimo, saremmo letti aud-irēmur, fossimo, saremmo uditi

leg-erēmini, foste, sareste letti

aud-irēmini, foste, sareste uditi

leg-erentur, fossero, sarebbero letti. aud-irentur,

fossero, sarebbero nditi.

# fetto.

lec-tus / sim, sia stato letto sis, sii stato letto sit, sia stato letto

aud-ītus / sim, sia stato udito

|                                                                                                                               | 1 500                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2. sitis, siate stati                                                                                                         | sitis, siate stati avvisati |
| f. 1. laud-āti (ae, a) 2. 3. (simus, siamo sta- mon-iti ti lodati (ae, a) sitis, siate stati lodati sint, sieno stati lodati. | sint, sieno stati avvisati. |

| S. 1. laud-ātus (a, um) 2. 3. | essem, fóssi, sa- mon-l'tus rei stato lodato (a, um) esses, fossi, sare- sti stato lodato esset, fosse, sa- rebbe stato lo- | essem, fossi, sarei stato avvisato esses, fossi, saresti stato avvisato esset, fosse, sarebbe stato avvisato |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | \ dato                                                                                                                      |                                                                                                              |
| P. 1. laud-āti<br>(ae, a)     | essemus, fossimo, mon-iti<br>saremmo (ae, a)<br>stati lodati                                                                | remmo stati avvisati                                                                                         |
| 2.                            | essetis, foste, sa-<br>reste stati<br>lodati                                                                                | essetis, foste, sareste stati<br>avvisati                                                                    |
| 3.                            | essent, fossero,<br>sarebbero<br>stati lodati.                                                                              | essent, fossero, sarebbero<br>stati avvisati.                                                                |

Futuro e Futu-

C. Impe-

Pre-

S. 2. laud-āre, sii lodato

P. 2. laud-amini, siate lodati.

mon-ēre, sii avvisato

mon-emini, siate avvisati.

F u-

- S. 2. laud-ātor, sii lodato o sarai mon-ētor, sii avvisato o sarai avlodato visato
  - 3. laud-ātor, sia lodato o sarà mon-ētor, sia avvisato o sarà avvisato lodato
- P. 2. suppl. laud-abimini, sa- suppl. mon-ebimini, sarete avrete lodati visati
  - 3. laud-antor, siano lodati o mon-entor, siano avvisati o sarapino avvisati. saranno lodati.

Digitized by Google

|                    | •                                                                                                   |                    |                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lec-ti<br>(ae, a)  | sitis, siate stati letti sint, siano stati letti                                                    | aud-īti<br>(ae, a) | simus, siamo stati uditi sitis, siate stati uditi sint, sieno stati uditi.                          |
| perf               | etto.                                                                                               |                    |                                                                                                     |
| lec-tus<br>(a, um) | essem, fossi, sarei stato letto esses, fossi, saresti stato letto esset, fosse, sarebbe stato letto |                    | essem, fossi, sarei stato udito esses, fossi, saresti stato udito esset, fosse, sarebbe stato udito |
| lec-ti<br>(ae, a)  | / essemus, fossimo, saremmo<br>stati letti                                                          | aud-īti<br>(ae, a) | essemus, fossimo, sa-<br>remmo stati uditi                                                          |
|                    | essetis, foste, sareste stati<br>letti                                                              |                    | <i>essetis</i> , foste, sareste stati<br>uditi                                                      |

ro passa to mancano.

essent, fossero, sarebbero

88.

rativo.

senle.

leg-ëre, sii letto leg-imini, siate letti. aud-īre, sii udito aud-imini, siate uditi.

turo.

leg-itor, sii letto o sarai letto

aud-ītor, sii udito o sarai udito

leg-itor, sia letto o sarà letto

aud-ītor, sia udito o sarà udito

- suppl. leg-emini, sarete letti - suppl. aud-iemini, sarete uditi

leg-untor, siano letti o saranno letti. aud-iuntor, siano uditi o saranno uditi.

Digitized by Google

essent, fossero, sarebbero stati uditi.

D. In-

Pre-

laud-āri, esser lodato.

mon-ēri, esser avvisato.

Pas-

- S. laud-ātum (am, um) esse, essere mon-ttum (am, um) esse, essere stato lodato stato avvisato
- P. laud-ātos (as, a) esse, essere mon-itos (as, a) esse, essere stati stati lodati.

F w-

laud-ātum iri, esser per essere mon-ĭtum iri, esser per essere avlodato. visato.

E. Parti-

Per-

laud-ātus (a, um), lodato.

mon-itus (a, um), avvisato.

Futuro (o Par-

deve esser lodato.

da avvisarsi, che mon-endus (a, um), da avvisarsi, che deve esser avvisato.

#### § 91.

# Lista di verbi per esercizio.

#### I. CONIUGAZIONE.

1. Aestimo, stimo

ămo, amo

ăro, aro

certo, lotto, gareggio

clāmo, grido

creo, creo, eleggo

dico, dedico

erro, erro
flagro, ardo
flo, soffio
lănio, sbrano
latro, latro
lēgo, invio, lego
mando, commetto

migro, passo ad abitare altrove
narro, racconto
nego, niego
no, nuoto
opto, desidero
orno, adorno

89.

finito.

sente.

leg-i, esser letto.

aud-īri, esser udito.

sato.

lec-tum (am, um) esse, essere stato aud-ītum (am, um) esse, essere stato
letto udito
lec-tos (as, a) esse, essere stati letti. aud-ītos (as, a) esse, esser stati uditi.

turo.

lec-tum iri, esser per essere letto. aud-ītum iri, esser per esser udito.

90.

cipio.

felto.

lec-tus (a, um), letto.

aud-ītus (a, um), udito.

ticipio di necessità).

leg-endus (a, um), da leggersi, che aud-iendus (a, um), da udirsi, che deve esser letto. deve esser udito.

păro, preparo
pecco, pecco
plōro, piango
porto, porto
pŭto, penso, credo
rŏgo, domando, prego
servo, conservo, salvo
sūdo, sudo
vŏlo, volo
vŏro, divoro.

2. Accūso, accuso
armo, armo
consīdero, considero
corōno, incorono
crūcio, tormento
cūro, curo, ho cura
damno, condanno
dōno, dono
ēmendo, correggo
formo, figuro, formo
fūgo, metto in fuga

honōro, onoro
hŭmo, sotterro
indico, indico
iudico, giudico
iūro, giuro
labōro, lavoro
lacrimo, lagrimo
lŏco, colloco, pongo
măcŭlo, macchio
mendīco, mendico

ministro, servo monstro, mostro něco, uccido nōmino, nomino numěro, conto nuntio, annunzio ordino, ordino ŏnĕro, carico ōro, prego pugno, combatto regno, regno salūto, saluto *spēro*, spero tempëro, modero vělo, cuopro voco, chiamo vulgo, divulgo vulnëro, ferisco.

3. Aegrōto, sono infermo aequo, agguaglio caeco, accieco celĕbro, celebro

debilito, indebolisco declāro, dichiaro dŭbito, dubito. dūro. duro exacerbo, amareggio festino, m'affretto firmo, rafforzo foedo, sconcio frequento, visito spesso gemino, raddoppio ignoro, ignoro lăcero, squarcio lībēro, libero matūro, maturo nūdo, scuopro, denudo orbo, privo probo, esamino, approvo specto, guardo purgo, netto, purgo sacro, consacro sano, guarisco, risano sollicito, inquieto supero, supero vasto, devasto

vigilo, veglio.

4. Appello, chiamo canto, canto cogito, penso consulto, considero. consulto delecto, diletto edŭco, educo exercito, esercito iacto, getto, vanto mūto, cambio năto, nuoto оссиро, оссиро salto, danzo sēdo, calmo tento, tento tolëro, sopporto tracto, tratto, maneggio vexo, tormento.

§ 92.

## II. CONIUGAZIONE.

1. Coërceo, costringo exerceo, esercito hăbeo, ho dēbeo. debbo praebeo, do, fornisco.

2. Căleo, ho caldo căreo, son privo, manco dŏleo, mi dolgo iăceo, giaccio měreo, merito noccio, noccio

pāreo, ubbidisco plăceo, piaccio tăceo, taccio terreo, atterrisco văleo, valgo, sono sano (Cap. 20).

## § 93.

#### III. CONIUGAZIONE.

Emo, ēmi, emptum, emere, compero dgo, ēgi, actum, agere, conduco, spingo, faccio dīco, dixi, dictum, dicere, dico tego, texi, tectum, tegere, cuopro (Cap. 21).

## § 94.

#### IV. CONIUGAZIONE.

1. Condio, condisco
custodio, custodisco
mūnio, munisco
nutrio, nutrisco
polio, forbisco
pūnio, punisco
scio, so
ērūdio, ammaestro

impědio, impedisco finio, finisco vestio, vesto.

2. Dormio, dormo ēsŭrio, ho fame grunnio, grugnisco hinnio, nitrisco irrētio, allaccio
lēnio, mitigo
mollio, ammollisco
mūgio, muggisco
servio, servo
tinnio, tintinno
vāgio, vagisco (Cap.
22).

§ 95.

#### III. DEPONENTE.

Il deponente ha forma passiva, ma significato attivo, eccettuato il participio in ndus (§ 99). Si coniuga in tutte le quattro coniugazioni sul modello del passivo; se non che oltre alle voci passive forma ancora, secondo l'esempio dell'attivo, i participii in ns ed urus, il supino e il gerundio. Cfr. § 104.

## A. Indi-

Pre-

#### I. Coniugazione.

Hortor, esorto; come laudor.

- S. 1. hort-or, io esorto
  - 2. hort-āris, tu esorti
- 3. hort-ātur, egli, ella esorta
- P. 1. hort-āmur, noi esortiamo
  - 2. hort-amini, voi esortate
  - 3. hort-antur, eglino, elleno esortano.

## II. Coniugazione.

Vereor, temo; come moneor.

ver-ĕor, temo ver-ēris, temi ver-ētur, teme ver-ēmur, temiamo ver-emini, temete ver-entur, temono.

Imper-

- S. 1. hort-ābar, esortava
  - 2. hort-abāris, esortavi
  - 3. hort-abātur, esortava
- P. 1. hort-abāmur, esortavamo
  - 2. hort-abāmini, esortavate
  - 3. hort-abantur, esortavano.

ver-ēbar, temeva ver-ebāris, temevi ver-ebātur, temeva ver-ebāmur, temevamo

ver-ebāmini, temevate ver-ebantur, temevano.

F u-

- S. 1. hort-ābor, esorterò
  - 2. hort-aberis, esorterai
  - 3. hort-abitur, esorterà
- P. 1. hort-abimur, esorteremo
  - 2. hort-abimini, esorterete
  - 3. hort-abuntur, esorteranno.

ver-ēbor, temerò ver-eběris, temerai ver-ehitur, temerà ver-ebimur, temeremo ver-ebimini, temerete ver-ebuntur, temeranno.

Per.

- sortai, ho esortato ecc.
- tammo, abbiamo esortato ecc.
- S. 1. hort-atus (a, um) sum, e- ver-tus (a, um) sum, temei, he temuto ecc.
- P. 1. hort-āti (ae, a) sumus, esor- ver-iti (ae, a) sumus, tememmo, abbiamo temuto ecc.

Più che

- aveva esortato ecc.
- P. 1. hort-āti (ae, a) eramus, avevamo esortato ecc.
- S. 1. hort-ātus (a, um) eram, ver-itus (a, um) eram, aveva temuto ecc.

ver-iti (ae, a) eramus, avevamo temuto ecc. Digitized by Google

cativo.

sente.

III. Coningazione.

Fungor, adempisco; come legor.

fung-or, adempisco fung-ĕris, adempisci fung-itur, adempisce fung-ĭmur, adempiamo fung-imini, adempite fung-untur, adempiscono. IV. Coningazione.

Partior, comparsisco; come audior.

part-for, compartisco part-īris, compartisci part-ītur, compartisce part-imur, compartiamo part-imini, compartite part-iuntur, compartiscono.

#### fetto.

fung-ēbar, adempiva fung-ebāris, adempivi fung-ebātur, adempiva fung-ebāmur, adempivamo fung-ebāmini, adempivate fung-ebantur, adempivano. part-iēbar, compartiva part-iebāris, compartivi part-iebātur, compartiva part-iebāmur, compartivamo part-iebāmini, compartivate part-iebantur, compartivano.

turo.

fung-ar, adempirò fung-ēris, adempirai fung-ētur, adempirà fung-ēmur, adempiremo fung-emini, adempirete fung-entur, adempiranno.

part-iar, compartirò part-iēris, compartirai part-iētur, compartirà part-iemur, compartiremo part-iemini, compartirete part-ientur, compartiranno.

## fetto.

func-tus (a, um) sum, adempii, ho part-ītus (a, um) sum, compartii, adempito ecc.

func-ti (ae, a) sumus, adempimmo, part-īti (ae, a) sumus, compartimmo, abbiamo adempito ecc.

ho compartito ecc. abbiamo compartito ecc.

# perfetto.

func-tus (a, um) eram, aveva adem- part-ītus (a, um) eram, aveva compito ecc.

func-ti (ae a) eramus, avevamo part-īti (ae, a) eramus, avevamo adempito ecc.

partito ecc.

compartito ecc. Google

Futuro

- S. 1. hort-ātus (a, um) ero, avrò ver-ïtus (a, um) ero, avrò temuesortato ecc. to ecc.
- P. 1. hort-āti (ae, a) erimus, a- ver-šti (ae, a) erimus, avremo tevremo esortato ecc. muto ecc.

- S

B. Cong-

Pro-

S. 1. hort-er, esorti

ver-ĕar, tema

2. hort-ēris, esorti

ver-eāris, tema

3. hort-ētur, esorti ecc.

ver-eālur, tema ecc.

Imper-

S. 1 hort-ārer, esortassi, esor- ver-ērer, temessi, temerei ecc.

Per-

S. 1. hort-ātus (a, um) sim, abbia ver-itus (a, um) sim, abbia teesortato ecc. muto ecc.

Più che

S. 1. hort-ātus (a, um) essem, a- ver-itus (a, um) essem, avessi, avrei vessi, avrei esortato ecc. temuto ecc.

Fu-

S. 1. hort-atūrus (a, um) sim, sia. ver-itūrus (a, um) sim, sia per teper esortare ecc. mere ecc.

\$

C. Impe-

· State San

Pre-

S. 2. hort-are, esorta

ver-ēre, temi

P. 2. hort-amini, esortate.

ver-emini, temete.

Fw

- S. 2. hort-ātor, esorta o esorterai ver-ētor, temi o temerai
  - 3. hort-ātor, esorti o esorterà ver-ētor, tema o temerà
- P. 2. suppl. hort-abimini, esor- suppl. ver-ebimini, temerete terete
  - 3. hort-antor, esortino o esor- ver-entor, temano o temeranno teranno.

Passato.

func-tus (a, um) ero, avrò adem- part-ītus (a, um) ero, avrò comparpito ecc. tito ecc.

func-ti (ae, a) erimus, avremo a- part-iti (ae, a) erimus, avremo com dempito ecc. partito ecc.

96.

iuntivo.

sente.

fung-ar, adempisca fung-āris, adempisca fung-ātur, adempisca ecc. part-ĭar, compartisca part-iāris, compartisca part-iātur, compartisca ecc.

fetto.

fung-erer, adempissi, adempirei ecc. part-irer, compartissi, compartirei ecc.

fetto.

func-tus (a, um) sim, abbia adem- part-ītus (a, um) sim, abbia compartito ecc. pito ecc.

perfetto.

func-tus (a, um) essem, avessi, a- part-ītus (a, um) essem, avessi, vrei adempito ecc. avrei compartito ecc.

turo.

func-tūrus (a, um) sim, sia per part-itūrus (a, um) sim, sia per adempire ecc. compartire ecc.

97.

rativo.

sente.

fung-ëre, adempisci fung-imini, adempite.

part-īre, compartisci part-imini, compartite.

turo.

fung-itor, adempisci o adempirai fung-itor, adempisca o adempirà - suppl. fung-emini, adempirete part-itor, compartisci o compartirai part-ītor, compartisca o compartirà - suppl. part-iemini, compartirete

fung-untor, adempiscano o adempi- part-iuntor, compartiscano o com ranno.

partiranno. Digitized by Google

D. Infi-

Prc-

hort-āri, esortare.

ver-ēri, temere.

Per-

- S. hort-ātum (am, um) esse, avere ver-tum (am, um) esse, aver teesortato muto
- P. hortatos (as, a) esse.

veritos (as, a) esse.

Fu-

- S. hort-aturum (am, um) esse, esser ver-iturum (am um) esse, esser per per esortare, aver da esortare, aver da temere tare
- P. hortaturos (as, a) esse.

verituros (as, a) esse.

8

E. Par-

P r e-

hort-ans, esortante, esortando, che ver-ens, temente, temendo, che teme, esorta, che esortava. che temeva.

Per-

hort-ātus (a, um), avendo esortato, ver-ītus (a, um), avendo temuto, che ha esortato. che ha temuto.

Futuro

hort-atūrus (a, um), che è per esor- ver-itūrus (a, um), che è per temere, tare, che esorterà.

Futuro (passivo o

hort-andus (a, um), da esortarsi, ver-endus (a, um), da temersi, che che deve esser esortato.

deve esser temuto of

98.

nito.

sente.

fung-i, adempire.

part-iri, compartire.

fello.

func-tum (am, um) esse, aver adem- part-itum (am, um) esse, aver compito partito

functos (as, a) esse.

partitos (as, a) esse.

turo.

func-tūrum (am, um) esse, esser part-itūrum (am, um) esse, esser

per adempire, aver da adem
pire

partire

functuros (as, a) esse.

partituros (as, a) esse.

99.

ticipio.

sente.

fung-ens, adempiente, adempiendo, part-iens, compartente, comparche adempisce, che adempiva. tendo, che compartisce, che compartiva.

fetto.

func-tus (a, um), avendo adempito, part-ītus (a, um), avendo comparche ha adempito. tito, che ha compartito.

(attivo).

func-tūrus (a, um), che è per adem- part-itūrus (a, um), che è per compire, che adempirà. partire, che compartirà.

Participio di necessità).

fung-endus (a, um), da adempirsi, part-iendus (a, um), da compartirsi, che deve esser adempito. che deve esser compartito.

G. hort-andi, di esortare D. hort-ando, ad esortare Acc. (ad) hort-andum, a, per esortare (ad) ver-endum, a, per temere Abl. hort-ando, nell', coll'esortare, ver-endo, nel, col temere, temendo. esortando.

ver-endi, di temere ver-endo, a temere

G. Su-

hort-ātum, a, per esortare hort-atu, ad esortare.

ver-itum, a, per temere ver-ĭtu, a temere.

# § 102.

Lista di verbi per esercizio.

aemulor, emulo interpretor, interpreto piscor, pesco arbitror, giudico iocor, scherzo calumnior, calunnio laetor, mi rallegro comitor, accompagno lamentor, lamento conor, mi sforzo lucror, guadagno consolor, consolo luctor, lotto conspicor, guardo, miro medicor, medico contemplor, contemplo meditor, medito minor, minaccio cunctor, indugio frustror, inganno, delu- miror, ammiro furor, rubo [do miseror, compassiono glorior, mi glorio gratulor, mi congratulo opinor, reputo, credo versor, mi aggiro, mi trat-

I. CONIUG. Adulor, adulo imitor, imito

pālor, vo vagando populor, saccheggio praedor, metto a bottino precor, prego recordor, mi ricordo rixor, contendo, contrasuspicor, sospetto testor, testifico tūtor, proteggo vägor, vo vagando veneror, venero moror, indugio, dimoro venor, caccio, vo a caccia

tengo (§ 133. 2).

# \ § 103.

H. Coniug. Polliceor, prometto largior, largisco tueor, proteggo (§ 134). mentior, mentisco III. Coniug. Fruor, fruitus sum, godo molior, intraprendo loquor, locutus sum, parlo potior, m'impadronisco nascor, natus sum, nasco (§ 135). sortior, sortisco (§ 136). IV. Coniug. Blandior, accarezzo Digitized by Google 100.

rundio.

fung-endi, di adempire part-iendi, di compartire fung-endo, ad adempire part-iendo, a compartire part-iendo, a compartire fung-endo, nell', coll'adempire, apart-iendo, nel, col compartire, comdempiendo.

101.

pino.

func-tum, a, per adempire func-tu, ad adempire.

part-ītum, a, per compartire part-ītu, a compartire.

#### § 104.

Il verbo deponente è originariamente un vero passivo, come chiaramente apparisce da alcuni verbi, per es. nascor, io nasco, cioè son generato; talvolta è ancora in uso il transitivo attivo corrispondente. come veho, conduco, meno, trasporto con carro o su nave, vehor, io vo (propriamente io son trasportato) su carro o in nave; pasco, io pascolo (trans. proprio del pastore), pascor, io pascolo (intr. proprio delle bestie); cfr. § 135, 3 e 6. L'uno e l'altro verbo, così il passivo come il deponente, esprimono spesse volte in comune l'azione riflessa, come il verbo medio de' Greci. Quindi avviene, che parecchi deponenti si traducano in italiano per mezzo di verbi riflessivi, come nitor, mi sforzo; vescor, mi cibo; proficiscor, mi metto in cammino, parto (part. presente nitens, vescens, proficiscens); e anche non pochi passivi, come delector, mi diletto (= me delecto); accingor, mi accingo; fallor, m'inganno, erro; moveor, mi commuovo; inclinor, mi piego; mutor, mi cangio; recreor, mi conforto, mi consolo (ma nel participio presente si dirà me recreans, me delectans ecc.). Cfr. § 268, 5 e 269, 5.

# CAPO XVIII. - Particolarità delle quattro Coniugazioni.

#### § 105.

1. Nella terza coniugazione ci son quindici verbi (coi loro composti), che in molte delle loro forme ammettono un i breve dinanzi alla

terminazione. Questo i però scompare sempre dinanzi ad un altro i o ad un è breve. Tali verbi sono:

căpio, § 120, 2. iăcio, § 120, 4. (spēcio), § 119, 17. căpio, § 118, 47. (lăcio), § 119, 16. săpio, § 118, 53. făcio, § 120, 3. părio, § 121, 2. grădior, § 135, 9. födio, § 120, 15. răpio, § 118, 6. pătior, § 135, 13. făgio, § 120, 6. quătio, § 119, 54. mŏrior, § 135, 5.

(ed in parte anche) orior, § 136, 11.

# 2. Si coniugano perciò a questo modo:

# Attivo. Passivo.

#### Presente.

| cap-i-o         | cap-i-am | cap-i-or        | cap-i-ar   |
|-----------------|----------|-----------------|------------|
| capis           | cap-i-as | capĕr <b>is</b> | cap-i-aris |
| capit           | ecc.     | capitur         | ecc.       |
| capĭm <b>us</b> |          | capim <b>ur</b> |            |
| capitis         | •        | capimini        |            |
| cap-i-unt.      | -4       | cap-i-untur.    |            |

#### Imperfetto.

| cap-i-ebam | capĕrem | cap-i-ebar   | capërer           |
|------------|---------|--------------|-------------------|
| cap-i-ebas | caperes | cap-i-ebaris | capere <b>ris</b> |
| ecc.       | ecc.    | ecc.         | ecc.              |

#### Futuro.

| cap-i-am | cap-i-ar   |
|----------|------------|
| cap-i-es | cap-i-eris |
| ecc.     | ecc.       |

#### Imperativo.

# Infinito.

| cape<br>capite | capëre<br>capimini | capĕre      | capi.     |
|----------------|--------------------|-------------|-----------|
| capito         | capitor            | Participio. | Gerundio. |
| capito         | capitor            |             |           |
| capitote       | _                  | capiens     | capiendi. |
| can-i-unto     | can-i-untor.       | •           |           |

I deponenti seguono il passivo capior; quindi: morior, moreris, moritur, morimur, morimini, moriuntur; moriar, moriaris ecc.; moriebar; morere; moriar, morieris; morere (muori); mori (morire); moriens; moriendi.

# § 106.

#### Doppie forme di coniugazione.

- 1. Nei perfetti in avi della prima coniugazione, e nei tempi che ne sono derivati, avi incontrandosi con s, e ave con r, si contraggono spesso in ā lungo: laudāsti, laudāssem, laudārunt, laudārim, laudāram, laudāro, per laudavisti ecc.
- 2. Nei persetti in ivi e nei tempi da essi derivati si può sempre tralasciare il v: quindi: audiisti, audiisse, audiissem, ed anche audièrunt, audièrim, audièram, audièro. Davanti a s si contrae allora ordinariamente ii in i: audisti, audisse, audissem. Dicesi però assai più spesso audivi, audivit, audivimus, che non audii, audiit, audiimus.
- 3. Questi accorciamenti s'incontrano anche nei persetti in ēvi ed ōvi della seconda e della terza coniugazione; come quievērunt o quiērunt, riposarono; consuēvěram e consuēram, io era solito; noveram e nōram, io sapeva, conosceva; consuevissem e consuessem; novisti e nosti; movisti e più raramente mosti, tu movesti o hai mosso.
- 4. La terza persona plurale del persetto indicativo attivo può uscire in ēre invece di ērunt: laudavēre in luogo di laudavērunt; e così pure monuēre, legēre, audivēre. Ma in queste sorme accorciate non si può più tralasciare il v; e perciò non si dirà audiere per audivere.
- 5. La seconda persona singolare del passivo cangia spesso la desinenza ris in re: laudēre per lauderis; monebēre per monebēris; legāre per legāris; audiebāre per audiebāris (non però così frequentemente nel presente indicativo, dove dirai meglio laudāris che laudāre ecc.).
- 6. Nei participii futuri passivi della terza e quarta coniugazione usasi talora la desinenza undus per endus. Si dice sempre eundu(s) e oriundus, e tanto potiundus che potiendus (da potīri). Notinsi le formole giuridiche: iure dicundo per dicendo; repetundarum (sottint. pecuniarum) o de repetundis (sott. pecuniis), di concussione, in luogo di repetendarum, repetendis.
- 7. Quattro verbi della terza coniugazione, dīcere, dūcere, făcere e ferre (per ferere), rigettano nel singolare imperativo attivo la finale e; quindi: dīc, di' (per dice); dūc, mena; făc, fa; fer, porta.

Lo stesso avviene dei composti: benedic, calefac, educ, refer; eccettuati quei composti di facio, che mutano questo verbo in ficio, i quali formano l'imperativo regolarmente: confice, perfice (§ 144, 3).

8. S'incontrano pure in certi verbi alcune forme disusate, cioè:
a) la desinenza im nel congiuntivo, come duim, duint per dem, dent;
edim per edam; cfr. § 141; — b) ier nell'infinito passivo, come laudarier,

viderier, dicier, mollirier; anche labier, nitier; — c) ibam per iebam nell'imperfetto, e ibo per iam nel futuro della quarta coniugazione, come audibam per audiebam, audibo per audiam; cfr. § 142; — d) asso ed esso nel futuro passato per avero ed uero, come levasso per levavero, prohibesso per prohibuero; — e) finalmente le forme sincopate del perfetto, come dixti per dixisti; così pure faxim per fecerim, ausim, io oserei, ecc.

#### § 107.

#### Coniugazione perifrastica.

- 1. Dicesi coniugazione perifrastica, cioè coniugazione per circonlocuzione, quella che si fa mediante l'accoppiamento del verbo sum con un participio, segnatamente col participio del futuro attivo e passivo. Parecchie di queste forme sono già comprese nelle coniugazioni ordinarie per supplirvi le forme mancanti; ond'è che si considerano proprie della coniugazione perifrastica quelle sole forme, in cui entra il participio dei due futuri.
- 2. I participii del futuro conservano in questa coniugazione la loro propria significazione; quindi laudaturus sum, io son per lodare, sto per lodare, ho in animo di lodare; così pure laudaturus eram, io era per lodare ecc.; nel passivo: laudandus sum, io son da lodare cioè debbo esser lodato; così pure laudandus eram, io doveva essere lodato ecc.
  - 3. Ecco un saggio di questa coniugazione:

# Attivo.

#### Presente.

#### Indicativo.

# Congiuntivo.

- S. laudaturus sum, son per lodare laudaturus sim, sia per lodare (a, um) es, sei per lodare (a, um) sis, sii per lodare sit, sia per lodare
- P. laudaturi (ae, a) sumus, siam per lod. laudaturi (ae, a) estis, siete per lodare (ae, a) sinus, siamo per lodare sitis, siate per lodare sint, siano per lodare.

# Imperfetto.

- S. laudaturus eram, era per lodare laudaturus essem, fossi, sarei per
- P. laudaturi eramus, eravamo per laudaturiessemus, fossimo, saremmo lodare.

  per lodare.

  per lodare.

#### Futuro.

S. laudaturus ero, sarò per lodare.

Cong. manca.

#### Perfetto.

S. laudaturus fui, fui per lodare. laudaturus fuerim, sia stato per lodare.

#### Piuccheperfetto.

S. laudaturus sueram, era stato per laudaturus suissem, sossi stato o lodare. sarei stato per lodare.

#### Futuro passato.

S. laudaturus fuero (raro), sarò stato per lodare

Cong. manca.

# Infinito.

Pres. laudaturum (am, um) esse, essere per lodare l'erf. laudaturum (am, um) fuisse, esser stato per lodare.

#### Passivo.

#### Indicativo.

Congiuntivo.

#### Presente.

S. laudandus sum, son da lodare. laudandus sim, sia da lodare.

# Imperfetto.

Гrе.

S. laudandus eram, era da lodare. laudandus essem, fossi, sarei da loda-

#### Futuro.

S. laudandus ero, saro da lodare.

Cong. manca.

#### Perfetto.

S. laudandus fui, fui da lodare. laudandus fuerim, sia stato da lodare.

# Piuccheperfetto.

S. laudandus fueram, era stato da laudandus fuissem, fossi stato, sarei lodare. stato da lodare.

#### Futuro passato.

S. laudandus fuero, sarò stato da lodare.

#### Infinito.

Pres. laudandum (am, um) esse, essere da lodare.
Perf. laudandum (am, um) fuisse, essere stato da lodare.

Nota 1. Laudandum est, bisogna lodare, si deve lodare. E cost coi

deponenti: Hortandum est, si deve esortare. Virtus colenda est, si deve praticare la virtà. Maiores natu verendi sunt, si devon rispettare i vecchi. Mihi laudandum est, io debbo lodare; tibi laudandum est, tu devi lodare; ei laudandum est, egli deve lodare, e così di seguito con nobis, vobis, patri, e con qualunque altro nome di agente. Virtus nobis colenda est, noi dobbiamo praticare la virtà. Cfr. § 209.

Nota 2. Il participio in ndus nella coniugazione perifrastica esprime il concetto del dovere, non già quello del potere. Così hoc non ferendum est vorra dire « ciò non è da tolerarsi, non si deve tolerare »; al contrario « questo dolore non è sopportabile (non si può sopportare), si dirà in latino: hic dolor ferri non potest.

# CAPÔ XIX. — Perfetti e Supini irregolari della prima Coniugazione.

#### § 108.

- I. Persetti in ui, Supini in Itum, 6:
- Crepo, crepui, crepitum, crepare, faccio strepito;
   Cost pure: discrepo, discordo, differisco; increpo, garrisco, rimbrotto.
- 2. cubo, cubui, cubitum, cubāre, giaccio;
  accubo, giaccio presso; incubo, giaccio sopra; cfr. § 118, 20.
- 3. domo, domui, domitum, domāre, domo; edomo, perdomo, domo intieramente.
- 4. sono, sonui, sonitum, sonāre, suono, risuono (§ 77. Nota); consono, consuono, concordo (resono, resonavi).
- 5. tono, tonui, tonitum, tonare, tuono; attono, stordisco.
- 6. veto, vetui, vetitum, vetare, vieto.
  - II. Persetti in ui, Supini di varia forma, 4:
- 7. Frico, fricui, frictum (per frictum) e friçatum, fricare, frego; infrico, frego; perfrico, strofino.
- 8. seco, secui, sectum (per secitum), secāre, taglio (§ 77. Nota). deseco, taglio via; inseco, taglio dentro.
- 9. eneco, enecui, enectum, enecare, uccido;
  neco, uccido, fa sempre avi, atum; talvolta anche eneco.
- mico, micui, senza supino, micāre, baleno, lampeggio;
   emico, emicui, emicātum, spunto, balzo fuori.
   Del tutto regolare è dimico, āvi, ātum, āre, combatto.

III. Perf. in āvi e ui, Sup. in ātum e itum, 1:

11. Plico, plicāvi, plicātum, e plicui, plicītum, plicāre, piego; applico, applico; explico, spiego; complico, compiego; implico, involgo.

Gli altri verbi in plico provengono da aggettivi in pleze e fanno solamente avi, atum, come multiplico, duplico, supplico.

#### § 109.

Persetti con allungamento della vocale del tema; Supini in tum, 2:

- 1. Iŭvo, iūvi, iūtum, iuvāre, aiuto (§ 77. Nota); adiūvo, adiūvi, adiūtum, adiuvāre, aiuto.
- lăvo, lāvi, lavātum, lautum o lōtum, lavāre (anticamente lavēre, della terza), lavo, mi lavo, mi bagno (§ 77. Nota).
   I composti hanno luo; cfr. § 118, 28.

#### § 110.

Perfetti con raddoppiamento; Supini in tum, 2:

1. Do, dědi, dătum, dăre, do;

circumdo, circondo; satisdo, do sicurtà; pessumdo, mando in ruina; venumdo, metto in vendita, vendo.

L'a del tema in  $d\bar{a}re$  e nei suoi composti della prima coniugazione rimane breve, eccettuato  $d\bar{a}s$ , tu dai e  $d\bar{a}$ , da tu.

Gli altri composti di do, che son tutti bisillabi, seguono la terza e fanno didi, ditum; cfr. § 121. 17.

2. sto, stěti, stātum, stāre, sto.

I composti di tre sillabe hanno al perfetto steti, quelli di due sillabe stiti; il supino non è usato fuorchè in praesto; tuttavia alcuni hanno il participio futuro attivo, come: constaturus, instaturus, obstaturus; anche praesto fa solamente praestaturus (§ 77. III. Nota).

antesto (antisto), antestěti, antestāre, soprasto, sono superiore circumsto, circumstěti, circumstāre, sto intorno.

Praesto, praestiti, praestitum, praestare, fo, mostro; son da più.

Consto, constiti, constāre, sono composto, costo
insto, sto sopra, incalzo obsto, impedisco, sono d'ostacolo persto, persisto resto, avanzo, resto.

Disto, sono lontano, e exsto, apparisco, mi mostro, sono anche senza perfetto.

Nota. Sono regolari iuro, giuro; ceno (coeno), pranzo; poto, bevo; però i loro participii perfetti passivi sono anche adoperati in senso attivo, come: iuratus, che ha giurato; cenatus, che ha pranzato. In cambio di potatus, dicesi potus, che ha bevuto; § 114, 5.

# CAPO XX. — Perfetti e Supini irregolari della seconda Conjugazione.

#### 8 111.

#### Perfetti con la caratteristica v. 5:

# I. Supini in ētum, 4:

- 1. Dēleo, delēvi, delētum, delēre, cancello, distruggo.
- 2. fleo, flevi, fletum, flere, piango (defleo, deploro).
- 3. neo, nēvi, nētum, nēre, filo.
- 4. (pleo, plēvi, plētum, plēre, empio [disusato]; da questo si formano) compleo, compisco; impleo, empio; suppleo, supplisco. expleo, riempio:

# II. Supino in itum, 1.

5. Aboleo, abolevi, abolitum, abolere, abolisco (§ 129. 2)

#### § 112.

# Perfetti con la caratteristica s. 20:

#### I. Supini in tum, 3:

- 1. Indulgeo, indulsi, indultum, indulgēre, condiscendo.
- 2. torqueo, torsi, tortum; torquere, torco; contorqueo, contorco; extorqueo, estorco.
- 3. Augeo, auxi (per augsi), auctum, augēre, aumento, accresco.

#### II. Supini in sum, 9:

- 4. Ardeo, arsi, arsum, ardere, ardo.
- 5. haereo, haesi, haesum, haerere, sto attaccato, appeso; adhaereo, aderisco; cohaereo, sto attaccato insieme.
- 6. iŭbeo, iussi, iussum, iubēre, comando, ordino.
- 7. maneo, mansi, mansum, manere, rimango; permaneo, persevero; remaneo, rimango, resto.
- 8. mulceo, mulsi, mulsum, mulcēre, accarezzo.
- 9. mulgeo, mulsi, mulsum, mulgēre, mungo (§ 76. Nota 2).
- 10. rīdeo, rīsi, rīsum, ridēre, rido; arrideo, arrido; irrideo, derido; subrideo, sorrido.
- 11. suādeo, suāsi, suāsum, suadēre, consiglio; dissuadeo, dissuado; persuadeo, persuado.
- 12. tergeo, tersi, tersum, tergēre, tergo, asciugo (anche tergo. § 119. 57);

abstergeo, astergo; detergeo, detergo. Digitized by GOOGIC

#### III. Senza supino, 8:

- 13. Algeo, alsi, algēre, ho freddo, agghiado.
- 14. fulgeo, fulsi, fulgere, risplendo.
- 15. turgeo, tursi, turgere, son gonfio, son turgido.
- 16. urgeo, ursi, urgere, spingo, sforzo, urto.
- 17. Frigeo, frixi, frigere, ho freddo.
- 18. lūceo, luxi, lucere, riluco (elūceo, risplendo).
- 19. lūgeo, luxi, lugēre, piango, sono in lutto.
- 20. Conīveo, coniwi e conīvi, conivēre, chiudo gli occhi.

#### § 113.

#### Persetti con allungamento della vocale del tema;

#### I. Supini in tum, 5.

- 1. Căveo, cavi, cautum, cavere, mi guardo
- 2. făveo, favi, fautum, favere, favorisco.
- 3. foveo, fovi, fotum, fovere, scaldo, curo, fomento.
- 4. moveo, movi, motum, movere, muovo; admoveo, appresso; commoveo, commuovo, eccito.
- voveo, vovi, votum, vovere, voto, so voto;
   devoveo, esecro, consacro.
   Cieo, civi, citum, ciere, eccito; § 127. I.

#### II. Supini in sum, 2:

- 6. Sědeo, sēdi, sessum, sedēre, seggo;
  assideo, assēdi, assessum, assidēre, seggo presso
  obsideo, assedio possideo, posseggo.
  Circumsēdeo, seggo all'in- supersēdeo, soprassiedo, intralatorno, assedio, circondo; scio.
- 7. video, vidi, visum, vidēre, veggo;
  invideo, invidio provideo, prevedo, provvedo.

#### III. Senza supino, 1:

8. Păveo, pāvi, pavēre, pavento, temo.

#### § 114.

Perfetti con raddoppiamento; Supini in sum, 5 (6):

- I. Il raddoppiamento non ha luogo nei composti, 4:
- 1. Mordeo, momordi, morsum, mordere, mordo.
- 2. pendeo pëpendi (pensum), pendere, pendo.

dependeo (senza perfetto e supino), dipendo impendeo (senza perfetto e supino), pendo sopra, sovrasto.

- 3. spondeo, spopondi, sponsum, spondere, prometto; respondeo, respondi, responsum, respondere, rispondo.
- 4. tondeo, totondi, tonsum, tondere, toso; attondeo, toso un poco, rado, riseco, taglio.
  - II. Il raddoppiamento non ha luogo nei semplici, 2:
- 5. Prandeo, prandi, pransum, prandere, fo colezione.

Il participio perfetto passivo pransus ha anche significazione attiva: che ha fatto colazione; § 110. 2. Nota:

6. strīdeo, strīdi (senza supino), stridēre, strido.

#### § 115.

#### Perfetti con forma passiva, 3:

- 1. Audeo, ausus sum, audēre, oso (ausim, § 106. 8).
- 2. gaudeo, gavīsus sum, gaudēre, mi rallegro, godo.
- 3. soleo, solttus sum, solere, soglio, son solito.

Questi tre verbi, insieme con fido (§ 122. 20), avendo in parte forma passiva con significazione attiva, chiamansi anche semideponenti.

# § 116.

Perfetti regolari in ui con Supini accorciati (omissione dell'i, ecc.), 5:

- Döceo, docui, doctum, docēre, ammaestro; dedoceo, fo disimparare; edoceo, insegno perfettamente
- 2. misceo, miscui, mixtum e mistum, miscere, mescolo; admisceo, mescolo insieme; permisceo, rimescolo.
- 3. leneo, tenui, tentum, tenere, tengo;
  abstineo, abstinui, absten- obtineo, ottengo
  tum, mi astengo pertineo, giungo, appartengo
  attineo, attengo, appar- retineo, rattengo, ritengo
  tengo sustineo, sostengo.
  contineo, contengo
  - contineo, contengo
- 4. torreo, torrui, tostum, torrere, abbrustolisco.
- 5. censeo, censui, censum, censere, stimo, giudico.

  recenseo, riscontro, rassegno (supino: recensum e recensitum);
  succenseo, sono corrucciato, m'adiro (per suscenseo).

#### § 117.

#### 1. Perfetti regolari, senza Supino:

Arceo, respingo, tengo lontano coerceo, ui, itum, affreno exerceo, ui, itum, esercito egeo, ho bisogno emineo, spicco, soprasto floreo, fiorisco horreo, inorridisco abhorreo, aborrisco

niteo, risplendo
păteo, sto aperto, son manifesto
sileo, taccio
sorbeo, sorbisco
splendeo, splendo
studeo, studio, attendo
timeo, temo
vigeo, sono in vigore
vireo, verdeggio.

#### 2. Senza Perfetto ne Supino:

Aveo, agogno
calveo, son calvo
caneo, biancheggio
immineo, soprasto, minaccio

lăteo, son nascosto

langueo, languisco
moereo, mi rattristo, son dolente
polleo, sono potente
squaleo, sono squallido.

3. Doppio perfetto, senza Supino: ferveo, fervi e ferbui, fervēre, bollisco liqueo, liqui e licui, liquēre, son liquido o chiaro.

# CAPO XXI. — Perfetti e Supini della terza Coniugazione.

#### § 118.

# Persetti colla caratteristica u o v, 59:

#### I. Supini in tum, 8:

- 1. Alo, alui, altum (anche alitum), alere, alimento.
- 2. colo, colui, cultum, colere, coltivo, onoro; excolo, miglioro coltivando; incolo, abito.
- 3. consulo, consului, consultum, consulere, consiglio, consulto, provvedo (col dat.).
- 4. depso, depsui, depstum, depsere, gramolo, rimeno la pasta.
- 5. occulo, occului, occultum, occulere, nascondo.
- 6. răpio, rapui, raptum, rapere, rapisco, rubo;
  abripio, abripui, abreptum, abripere, rapisco, meno via per torza
  arripio, afferro diripio, strappo, lacero, saccheggio
  corripio, afferro insieme eripio, rapisco via, libero.

- 7. sero, serui, sertum, serere, intreccio (§ 118. 56); consero, intreccio insieme dissero, favello, discorro desero, abbandono insero, inserisco.
- 8. lexo, texui, textum, texère, tesso; contexo, tesso insieme; retexo, ritesso, disfaccio il tessuto.

#### II. Supini in itum, 7:

- 9. Elicio, elicui, elicitum, elicere, faccio venir fuori (composto di lacio; cfr. § 119. 16).
- 10. fremo, fremui, fremitum, fremere, fremo.
- 11. gemo, gemui, gemitum, gemere, gemo.
- 12. molo, molui, molitum, molere, macino.
- 13. pinso, pinsui, pinsitum (anche pinsi, pinsum e pistum), pinsere, pesto.
- 14. strěpo, strepui, strepitum, strepëre, faccio strepito.
- 15. vomo, vomui, vomitum, vomere, vomito.

# III. Senza supino, 4:

- 16. Compesco, compescui, compescere, freno, raffreno, domo;
- 17. sterto, stertui, stertere, russo.
- 18. trěmo, tremui, treměre, tremo, tremolo.
- 19. vŏlo, volui, velle, voglio (§ 141);
  mālo, mālui, malle, voglio piuttosto (§ 141);
  nōlo, nōlui, nolle, non voglio (§ 141).
- Nota. Appartengono a questa classe anche i composti di cano; cfr. § 121. 1.
  - IV. Perfetti con mutazione del tema del presente, Supini in \*\*Itum, 3:
  - Accumbo, accubui, accubitum, accumbere, mi metto a giacere presso;
     incumbo, m'appoggio, attendo; occumbo, soccombo, muoio (§ 108. 2.).
  - 21. gigno, genui, genitum, gignere, genero, produco.
  - 22. pōno, pŏsui, pŏsitum, pōnĕre, pongo, metto;
    antspōno, antepongo
    compōno, compongo
    dispōno, dispongo
    propōno, propongo.

#### V. Supini in ūtum, 14:

23. Acuo, acui (per acuvi), acutum, acuere, aguzzo og [c

- 24. arguo, argui, argūtum, arguere, riprendo, accuso; . coarguo, convinco; redarguo, confuto (tutti due senza sup.).
- 25. exuo, exui, exūtum, exuere, spoglio.
- 26. imbuo, imbui, imbūtum, imbuere, imbevo, intingo.
- 27. induo, indui, induitum, induere, vesto.
- 23. luo, lui, lūtum, luĕre, espio, pago (lavo, § 109. 2. e 77. Nota); abluo, astergo lavando eluo, astergo, cancello lavando diluo, diluisco polluo, macchio.
- 29. minuo, minui, minūtum, minuere, diminuisco.
- 30. nuo, nui, nūtum, nuere, fo cenno (§ 77. Nota); abnuo, fo cenno di no, ricuso; adnuo, accenno, fo cenno di si.
- 31. spuo, spui, spūtum, spuere, sputo.
- 32. statuo, statui, statūtum, statuere, stabilisco; constituo, constitui, constitutum, constituere, costituisco, conchiudo: instituo, istituisco; destituo, abbandono; restituo, ristabilisco
- 33. suo, sui, sūtum, suĕre, cucisco.
- 34. tribuo, tribui, tributum, tribuere, divido, compartisco; distribuo, distribuisco. contribuo. contribuisco
- 35. Solvo, solvi (per solvui), solūtum, solvere, sciolgo; absolvo, assolvo dissolvo, disciolgo.
- 36. volvo, volvi, volūtum, volvere, giro, rotolo; convolvo, volgo insieme involvo, involgo.

#### VI. Senza supino, 5:

- 37. Batuo, batui, batuere, combatto, batto.
- 38. congruo, congrui, congruere, convengo.
- 39. mětuo, metui, metuere, temo.
- 40. pluo (pluit, piove), plui (e plūvi), pluĕre, piovo.
- 41. sternuo, sternui, sternuere, sternuto.
  - VII. Supino in ŭtum (penultima breve), 1:
- 42. Ruo, rui, rutum, ruere, rovino (§ 77. Nota);

# (transitivi, con supino):

diruo, distruggo obruo, cuopro, sotterro eruo, scavo fuori

subruo, scavo sotto;

(intransitivi, senza supino): corruo, rovino insieme irruo, piombo sopra.

VIII. Persetti in īvi, Supini in ītum, 9:

43. Arcesso, arcessīvi, arcessītum, arcessere, faccio venire,

- 41. capesso, capessīvi, capessītum, capessere, intraprendo.
- 45. facesso, facessīvi, facessītum, facessēre, faccio, eseguisco.
- 46. lacesso, lacessīvi, lacessītum, facessere, provoco.
- 47. cupio, cupivi, cupitum, cupere, desidero, bramo.
- 48. pěto, petīvi, petītum, petěre, domando, assalgo; appěto, bramo repěto, ripeto, ridomando.
- 49. quaero (quaeso, § 152), quaesīvi, quaesītum, quaerēre, cerco; acquiro, acquisīvi, acquisītum, acquirēre, acquisto inquīro, ricerco, indago requīro. ricerco.
- 50. rudo, rudivi, ruditum, rudere, ragghio.
- 51. těro, trīvi (per terīvi, sincope), trītum, terère, frego, trito; contēro, stritolo detěro, logoro, sminuisco.

#### IX. Perfetti in ivi, senza supino, 2:

- 52. Incesso, incessivi e incessi, incessere, assalgo, invado.
- 53. sapio (sapivi e sapui), sapere, ho sapore, ho senno.
- X. Persetti in vi, che perdono una consonante del presente;
  Supini in tum, 6:
- 54. Lino, lēvi e līvi, lītum, linere, ungo.
- 55. sino, sīvi, situm, sinēre, lascio, permetto;
  desino, cesso, desīvi o desit, desitum, desinere (in luogo di desit con un infinito passivo si usa solamente desitum est, § 146. Nota).
- 56. sero, sevi, satum, serere, semino, pianto (§ 118. 7); insero, insevi, insitum, inserere, innesto; obsero, semino, spargo.
- 57. cerno (crēvi, crētûm), cernĕre, vedo, distinguo;
  decerno, decido discerno, discerno.
- 58. sperno, sprēvi, sprētum, sperněre, disprezzo.
- 59. sterni, strāvi, strātum, sternere, stendo per terra, cuopro spargendo;
  consterno, cuopro prosterno, abbatto, prostro.
- XI. Forme incoative in sco; vedi § 129.

#### § 119.

#### Persetti colla caratteristica s, 68:

I. Supini in tum, 41:

[a. dal presente in po, 5:]

1. Carpo, carpsi, carptum, carpere, colgo, carpisco; concerpo, cerpsi, cerptum, cerpere, sbrano, faccio in pezzi decerpo, spicco, colgo via, discerpo, lacero, straccio.

- 2. rēpo, ( i, reptum, repere, striscio; arrēpo, mi appresso strisciando; obrēpo, sopraggiungo strisciando
- 3. serpo, serpsi, serptum, serpere, serpeggio.
- 4. scalpo, scalpsi, scalptum, scalpere, raschio, gratto.
- 5. sculpo, sculpsi, sculptum, sculpëre, scolpisco.

#### [b. dal presente in bo, 3:]

- 6. Glūbo, glupsi (per glubsi), gluptum, gluběre, scortico, sguscio
- 7. nūbo, nupsi, nuptum, nubere, sposo (viro, un uomo).
- 8. scrībo, scripsi, scriptum, scribere, scrivo;
  adscrībo, ascrivo
  describo, descrivo
  discribo, spartisco
  proscrībo, proscrivo.

#### [c. dal presente in mo (mno), 4 (5):]

- 9: Como, compsi, comptum (§ 76, Nota 2. No 4), comere, acconcio
- 10. demo, dempsi, demptum, demere, tolgo via.
- 11. promo, prompsi, promptum, promere, traggo o metto fuori.
- 12. sūmo, sumpsi, sumptum, sumere, prendo; absūmo, consumo; consumo, consumo, spendo.
- 13. Contemno, contempsi, contemptum, contemnere, disprezzo.

# [d: dal presente in co (cio, quo), 2 (5):]

- 14. Dīco, dixi (per dicsi), dictum, dicere, dico; edīco, ordino; praedīco, predico.
- 15. dūco, duxi, ductum, ducere, meno;
  addūco, adduco obdūco, cuopro
  sdūco, meno fuori subdūco, sottraggo.
- 16. (lacio, laxi, lactum, lacere, alletto (antiquato);
- i composti hanno licio, lexi, lectum, licere, come allicio, alletto, pellicio, adesco illicio, lusingo, alletto (elicio ha ui, itum, § 118. 9)
  - 17. (spēcio, spexi, spectum, specēre, guardo):

    adspicio, adspexi, adspectum, adspicēre, guardo, mirc

    conspicio, scorgo, guardo, prospicio, guardo innanzi

    despicio, disprezzo respicio, guardo indietro

    perspicio, guardo addentro; suspicio, guardo in su.
  - 18. Coquo, coxi, coctum, coquere, cuoco; concoquo, smaltisco; decoquo, stracuoco.

#### [e. dal presente in go, 14:]

19. Cingo, cinxi, cinctum, cingëre, cingo, circondo. ogle

- 20. (flīgo, flixi, flictum, fligëre, batto):

  afflīgo, abbatto; conflīgo, combatto
  inflīgo, infliggo (proflīgo, sconfiggo, āzi, ātum, come laudo)
- 21. frigo, frixi, frictum, frigere, friggo.
- 22. iungo, iunxi, iunctum, iungëre, unisco;
  adiungo, aggiungo disiungo, disgiungo
  coniungo, congiungo subiungo, soggiungo.
- 23. lingo, linxi, linctum, lingëre, lecco.
- 24. mungo (emungo), munxi, munctum, mungere, netto il naso.
- 25. plango, planxi, planctum, plangere, percuoto, piango.
- 26. rego, rexi, rectum, regere, reggo, guido;
  arrigo, arrexi, arrectum, arrigere, rizzo
  corrigo, correggo erigo, erigo
  dirigo, dirigo porrigo, porgo, stendo.
  Pergo (per perrigo), perrexi, perrectum, pergere, proseguisco
  surgo (per surrigo), surrexi, surrectum, surgere, m'alzo, sorgo.
- 27. Diligo, dilexi, dilectum, diligëre, amo; intellego (intelligo), intendo; neglego, trascuro.

Questi tre verbi sono composti di lego, cfr. § 120. 7.

- 28. (stinguo, stinwi, stinctum, stinguere, spengo, distinguo); distinguo, distinguo; exstinguo, estinguo.
- 29. sūyo, suxi, suctum, sugere, suggo.
- 30. těgo, texi, tectum, tegěre, cuopro;

  contègo, cuopro
  detěgo, scopro
  protěgo, proteggo.
- 31. tingo, tinxi, tinctum, tingëre, tingo, colorisco.
- 32. ungo, unxi, unctum, ungere, ungo.
- E cost vanno anche i composti di pungo; § 121 6.

# [f. dal presente in ho, 2:]

- 33. Trăho, traxi, tractum, trahere, traggo; contraho, contraggo; distraho, distraggo.
- 34. věho, vexi, vectum, vehěre, trasporto su carro o in nave; advěho, trasporto verso transvěho, trasporto oltre.

  (Vehor, son trasportato o viaggio su carro o in nave; cfr. § 104; invěhor, mi porto sopra, inveisco).
  - [g. dal pres. ngo, con perdita dell'n nel Supino, 3:]
- 35. Fingo, finxi, fictum, fingere, formo, fingo.
- 36. pingo, pinxi, pictum, pingere, dipingo.

Ė.

37. stringo, strinxi, strictum, stringère, stringo;
astringo, astringo obstringo, obbligo
destringo, stacco, sguaino perstringo, stringo forte, riprendo.

#### [h. dal presente in uo (vo), 2:]

- 38. Struo, struzi, structum, stručre, ammasso, fabbrico; construo, costruisco extruo, innalzo fabbricando destruo, distruggo instruo, istruisco, fornisco
- 39. vivo, vixi, victum, vivere, vivo.

# [i. dal presente in ro, 2:]

- 40. Gëro, gessi, gestum, gerëre, porto, faccio; congèro, ammasso digëro, ordino
- 41. ūro, ussi, ustum, urere, brucio (transit.): combūro, incendio; inūro, marchio con fuoco

# II. Supini in sum; 27.

# [a. dal presente in do, 10:]

- 42. Claudo, clausi, clausum, claudere, chiudo; conclūdo, conclūsi, conclūsum, chiudo, conchiudo; inclūdo, inchiudo; reclūdo, apro.
- 43. dīvido, divīsi, divīsum, dividere, divido.
- 44. laedo, laesi, laesum, laedere, offendo; allīdo, allīsi, allīsum, allidere, sbatto contro; collīdo, sbatto insieme; elīdo, fracasso, schiaccio.
- 45. lūdo, lūsi, lūsum, luděre, giuoco; allūdo, alludo; illūdo, illudo, dileggio.
- plaudo, plausi, plausum, plaudĕre, batto le mani, applaudo, applaudisco; explōdo, scaccio via riprovando, fischiando.
- 47. rādo, rāsi, rāsum, radēre, rado.
- 48. rōdo, rōsi, rōsum, rodĕre, rodo, rosicchio; arrōdo, rosicchio via; corrōdo, corrodo.
- trūdo, trūsi, trūsum, truděre, spingo, caccio;
   abstrūdo, rimpiatto; intrūdo, intrudo, introduco s forza.
- vādo (vāsi, vāsum), vadēre, vado, cammino; evādo, sfuggo, divento; invādo, invado.
- 51. cēdo, cessi, cessum, cedēre, cedo;
  accēdo, m'appresso pracēdo, precedo
  antecēdo, vo innanzi procēdo, m'avanzo
  concēdo, concedo recēdo, mi ritivo.

#### [b. dal presente in to (tio), 3.]

52. Měto, messui, messum, metere, mieto; Digitized by Google demèto, mieto, taglio via.

- 53. mitto, misi, missum, miltere, mando;

  admitto, ammetto omitto, ometto, lascio
  amitto, perdo permitto, permetto
  intermitto, intermetto, tralascio
- 54. quatio, quassi, quassum, quatere, scuoto; concutio, concussi, concussum, concutere, scuoto; excutio, scuoto, frugo; percutio, percuoto

[c. dal presente in rgo, 3:]

- 55. Mergo, mersi, mersum, mergere, tusso (§ 76. Nota 2):
  demergo, assondo; submergo, sommergo.
- 56. spargo, sparsi, sparsum, spargëre, spargo; aspergo, aspersi, aspersum, aspergëre, aspergo; conspergo, cospergo; dispergo, spargo qua e la.
- 57. tergo, tersi, tersum, tergëre, tergo
  (i composti seguono la seconda; § 112. 12).

[d. colle desinenze xi e xum, 5:]

- 58. Figo, fixi, fixum, figëre, ficco, figgo; affigo, affiggo; transfigo, trafiggo.
- 59. fluo, fluxi, fluxum, fluëre, scorro;
  confluo, confluisco; praeterfluo, scorro davanti od oltre.
- 60. flecto, flexi, flexum, flectere, piego; deflecto, devio; reflecto, ripiego.
- 61. pecto, pexi, pexum, pectere, pettino.
- 62. necto, nexi e nexui, nexum, nectere, congiungo, lego; i composti nel perfetto hanno sempre ui, come: annecto, annexui, annexum, annectere, annetto; conecto, conexui, conexum, conectere, connetto.
  - [e. di particolare formazione, 2:]
- 63. Premo, pressi, pressum, premere, premo, calco; comprimo, compressi, compressum, comprimere, comprimo exprimo, esprimo; opprimo, opprimo.
- 64. Vello, vulsi (meglio velli, § 122. 13), vulsum, vellere, svello [f. difettivi senza supino o senza perfetto, 4:]
- 65. Ango, anxi, angëre, affliggo, cruccio.
- 66. ningo (ningit, nevica), ninxi, ningere, nevico.
- 67. Frendo, sup. frēsum o fressum, frendere, digrigno, trituro
- 68. Plecto, sup. pleasum, plectere, introccio (cfr. § 135. 12)

#### § 120.

# Persetti con allungamento della vocale del tema, 16:

#### I. Supini in tum, 12:

# [a. con cambiamento di $\ddot{a}$ in $\bar{e}$ , 4:]

- 1. Ago, ēgi, actum, ăgere, conduco, faccio;
  circumăgo, conduco intorno; perăgo, compisco, conduco a termine
  Abigo, abēgi, abactum, abigere, meno via
  adigo, caccio, spingo verso redigo, riduco
  exigo, compisco, esigo subigo, sottometto.
  Cōgo (coigo), coēgi, coactum, cogere, raccolgo, costringo
  dēgo, dēgi, senza supino, degere (vitam), conduco, meno.
- 2. căpio, cēpi, captum, capere, prendo, piglio;
  accipio, accēpi, acceptum, accipere, accetto, ricevo
  decipio, inganno percipio, raccolgo, ricevo, comprendo
  incipio, incomincio praecipio, prescrivo, comando.
- 3. săcio, fēci, factum, facere, faccio;

  patefăcio, manifesto; satisfăcio, soddisfaccio.

  Afficio, affēci, affectum, afficere, commuovo, faccio impressione conficio, finisco interficio, uccido deficio, abbandono, manco proficio, profitto efficio, faccio, effettuo reficio, rifaccio, ristoro (cfr. § 144. 2).
- 4. iăcio, iēci, iactum, iacere, getto;
  abiicio, abiēci, abiectum, abiicere, getto via;
  adiicio, aggiungo subiicio, assoggetto
  deiicio, getto giù traiicio, trasporto, tragitto.

# [b. mantenendo la vocale del presente, 3:]

- 5. Emo, ēmi, emptum, ĕmĕre, compro (orig. prendo);
  adimo, adēmi, ademptum, adimēre, tolgo via
  dirimo, disgiungo interimo, uccido, tolgo di mezzo.
- 6. ſŭgio, ſūgi, ſugi'tum, ſugĕre, ſuggo;

  auſugio, ſuggo via conſugio, mi riſugio

  efſugio, sſuggo, scanso proſugio, ſuggo lontano, ricorro.
- lego, lēgi, lectum, legere, leggo;
   perlēgo, leggo interamente; relēgo, rileggo.
   Colligo, collēgi, collectum, colligere, raccolgo, raduno deligo, scelgo; eligo, trascelgo, eleggo.
   (Tre composti di lego hanno il perfetto in exi; § 119. 27).

Digitized by Google

- [c. con perdita dell'n (m) del presente, 5:]
- 8. Frango, frēgi, fractum, frangěre, rompo; defringo, defrēgi, defractum, defringěre, rompo infringo, infrango; refringo, rifrango, abbatto
- 9. linquo, līqui, lictum, linquere, lascio; relinquo, abbandono, lascio.
- 10. panyo, pēgi, pactum, pangere, pianto, ficco (cfr. § 121. 4); compingo, ēgi, actum, compingere, conficco, commetto.
- 11. vinco, vīci, victum, vincere, vinco; convinco, convinco; devinco, vinco interamente.
- 12. rumpo, rūpi, ruptum, rumpĕre, rompo, spezzo; corrumpo, guasto; erumpo, erompo.

# II. Supini in sum, 3:

- 13. Fundo, fūdi, fūsum, funděre, verso, spargo; confundo, confondo; profundo, profondo.
- 14. ĕdo, ēdi, ēsum, edĕre, mangio (§ 139).
- födio, fōdi, fossum, fodĕre, scavo; confŏdio, trafiggo; effŏdio, scavo fuori.

Senza supino:

16. Scăbo, scābi, scabere, gratto.

#### § 121.

# Perfetti con raddoppiamento, 20:

# I. Supini in tum, 6:

- 1. Căno, cecini, cantum, canere, canto; (concino, concordo, consuono, concinui, senza supino).
- 2. părio, peperi, partum, parere, partorisco, produco (§ 77. Nota).
- 3. tendo, tětendi, tentum (tensum), tenděre, tendo;

(i composti non hanno raddoppiamento):

attendo, attendi, attentum, attendere, attendo, pongo mente

contendo, mi adopero, aspiro; intendo, intendo, fisso; ostendo,

mostro.

- 4. pango, pĕpigi, pactum, pangëre, stabilisco, fermo con un patto (cfr. § 120. 10 e 135. 23).
- 5. tango, tětigi, tactum, tangëre, tocco;

(i composti non hanno raddoppiamento): attingo, attigi, attactum, attingëre, tocco, raggiungo. (Contingit, contigit e obtingit, obtigit, accade).

Digitized by Google

6. pungo, pupugi, punctum, pungere, pungo.

I composti hanno nel perfetto solamente punxi: compungo, compunxi, compunctum, compungere, punzecchio interpungo, interpunxi, interpunctum, interpungere, interpungo.

#### II. Supini in sum, 10:

7. Cădo, cecidi, cāsum, cadere, cado;

(Composti senza raddoppiamento):
occido, occidi, occāsum, occidēre, vo sotto, tramonto, muoio
incido, cado sopra; recido, ricado
accidit, accade, è accaduto.

8. caedo, cecidi, caesum, caedere, taglio, uccido, batto;

(Composti senza raddopp., Supino īsum):
abscīdo, abscīdi, abscīsum, abscidēre, taglio via, tronco
concīdo, taglio insieme; incīdo, incido, intaglio
occīdo, uccido; praecīdo, tronco.

- 9. (cello, cecüli, culsum, cellere, spingo in alto)

  percello, perculi, perculsum, percellere, colpisco, abbatto;

  antecello e praecello, supero, e excello, sono eccellente, mi

  segnalo, senza perfetto nè supino.
- curro, cucurri, cursum, currere, corro;
   (Composti per lo più senza raddoppiamento):
   concurro, concorro; occurro, incontro
   discurro, corro in diverse parti; succurro, soccorro.
- 11. fallo, fĕfelli, falsum, fallĕre, inganno; refello, refelli, senza supino, refellĕre, confuto.
- 12. pello, pěpůli, pulsum, pellěre, scaccio;

(Composti senza raddoppiamento):

compello, compüli, compulsum, compellère, sforzo, spingo; expello, discaccio; repello, respingo, ributto.

13. pendo, pěpendi, pensum, penděre, peso, stimo, apprezzo; (Composti senza raddoppiamento):

expendo, expendi, expensum, expendère, spendo, esamino impendo, spendo, impiego rependo, compenso, pago perpendo, esamino, pondero suspendo, sospendo.

- 14. parco, pěperci, parsum, parcere, perdono, risparmio.
- 15. tundo, tütüdi, tüsum (tunsum), tundere, pesto, ammacco; (Composti senza raddoppiamento):

contundo, contudi, contusum, contundere, pesto insteme obtundo, rendo ottuso, stordisco retundo, rintuzzo.

16. (fendo, fefendi, fensum, fendere, batto; usato solamente nei composti; Perfetto senza raddoppiamento):
defendo, defendi, defensum, defendere, difendo;
offendo, offendi, offensum, offendere, offendo, m'imbatto.

# III. Perfetti con raddoppiamento dell'ultima sillaba; Supini in tum, 2;

17. Crēdo, crēdidi, creditum, credere, credo, affido.

E cost vanno tutti i composti bisillabi di dare (110. 1):

abdo, nascondo prodo, tradisco
addo, aggiungo reddo, restituisco, rendo
condo, fabbrico, fondo trado, consegno
perdo, rovino, guasto vendo, vendo.

18. Sisto, stiti (per sistiti), stătum, sistère, fermo, pongo; (i composti fanno nel perfetto stiti, nel supino stitum): desisto, desisto persisto, persisto, persevero exsisto, vengo fuori, sorgo resisto, resisto. Circumsisto, mi metto attorno, fa nel perf. circumsteti, da circumsto, e manca del supino.

# IV. Persetti con raddoppiamento, senza supino, 2:

 Disco, d'idici, discère, imparo;
 (Composti con raddoppiamento):
 addisco, addidici, addiscere, apprendo dedisco, disimparo; edisco, imparo a memoria.

20. posco, poposci, poscere, domando, chiedo;
(Composti con raddoppiamento):
deposco, depoposci, deposcere, richiedo
exposco, chiedo con istanza; reposco, ridomando.

#### § 122.

# Perfetti senza caratteristica determinata, 20:

- I. Supini in tum, 4:
- 1. Bibo, bibi, pōtum, bibere, bevo, beo.
  In cambio del Supino bibitum e delle forme da esso derivate, trovasi solamente potum, potus e poturus;
  ebibo, bevo tutto; imbibo, imbevo.
  - 2. īco, īci, ictum, icere, colpisco (icere foedus, fare alleanza).
  - 3. lambo, lambi, lambitum, lambere, lecco.

A. .

4. fero, tuli (antic. tetuli), latum, ferre, porto (§ 140).

#### II. Supini in sum, 12:

- 5. Findo, fidi, fissum, findëre, fendo; diffindo, diffidi, diffissum, diffindëre, spacco.
- scindo, scidi, scissum, scindere, straccio, squarcio; abscindo, abscidi, abscissum, abscindere, taglio via conscindo, straccio; rescindo, squarcio, annullo.
- Accendo, accendi, accensum, accendere, accendo; incendo, accendo; succendo, accendo.
- 8. cūdo, cūdi, cūsum, cudere, batto, conio.
- 9. mando, mandi, mansum, mandere, mastico.
- 10. pando, pandi, passum (pansum), pandere, distendo, spiego.
- 11. prěhendo, prěhendi, prehensum, prehenděre, prendo, afferro; comprehendo (comprendo), comprendo, prendo; deprehendo (deprendo), colgo, arresto; reprehendo, riprendo.
- 12. scando, scandi, scansum, scandere, salgo;
  ascendo, ascendi, ascensum, ascendere, ascendo
  conscendo, monto; transcendo, sormonto, salgo oltre.
- 13. Vello, velli, vulsum, vellëre, svelgo (§ 119. 64);
  divello, divelgo, strappo evello, strappo via.
- 14. verro, verri, versum, verrere, spazzo.
- 15. verto, verti, versum, vertere, volgo, volto;
  averto, storno
  converto, volto, rivolgo
  reverto, rivolto, ritorno (§ 135. 15).
- 16. sīdo, sēdi (sīdi), sessum, sidere, m'assido (§ 113. 6); consīdo, mi pongo a sedere; subsīdo, mi fermo.

#### III. Senza supino, 3:

- 17. Strido, stridi, stridere, strido (§ 114. 6).
- 18. vīso, vīsi, visere, visito (§ 113. 7).
- 19. psallo, psalli, psallere, suono la cetra.

# IV. Perfetto con forma passiva, 1:

Fido, fisus sum, fidere, mi fido (cfr. § 115); confido, confido; diffido, diffido.

Nota. Mancano del perfetto e del supino ambigo, ambigère, dubito; clango, suono; furo, smanio, son furioso, son pazzo; glisco, mi dilato occultamente, cresco; hisco, mi apro; vergo, son volto verso, guardo verso (un luogo).

Digitized by Google

# CAPO XXII. — Perfetti e Supini irregolari della quarta Coniugazione.

#### § 123.

Perfetti in ui, Supini in tum, 4:

- √1. Aperio, aperui, apertum, aperire, apro.
  - 2. ŏpĕrio, operui, opertum, operire, cuopro.
  - 3. sălio, salui (salii), saltum, salīre, salto;
    assīlio, assilui (assilii), assultum, assilīre, salto su;
    desilio, salto giù; transilio, salto oltre.
  - 1. sārio, sarui (o sarīvi), sarītum, sarīre, sarchio.

#### § 124.

#### Perfetti colla caratteristica s. 9:

# I. Supini in tum, 8:

- 1. Farcio, farsi, fartum, farcīre, impinzo (§ 76. Nota 2); refercio, refersi, refertum, referoīre, rimpinzo.
- 2. fulcio, fulsi, fultum, fulcire, puntello.
- 3. sarcio, sarsi, sartum, sarcire, rattoppo, rimendo.
- 4. haurio, hausi, haustum, haurīre, attingo.
- 5. saepio, saepsi, saeptum, saepīre, assiepo.
- 6. sancio, sanxi, sanctum e sancitum, sancire, sancisco, stabilisco.
- 7. vincio, vinxi, vinctum, vincīre, lego.
- 8. amicio, (amixi), amictum, amicire, cuopro, vesto.

#### II. Supino in sum, 1:

9. Sentio, sensi, sensum, sentire, sento, penso; consentio, consento; dissentio, dissento.

#### § 125.

Perfetto con allungamento della vocale del tema;

Supino in tum, 1:

Venio, vēni, ventum, venīre, vengo;
advenio, arrivo invenio, trovo
evenio, avvengo subvenio, sovvenge.

#### § 126.

Perfetti che perdono il raddoppiamento; Supini in tum, 2:

- 1. Comperio (pario § 121. 2), comperi, compertum, comperere, vengo a conoscere, conosco.
- 2. reperio, reperi, repertum, reperire, ritrovo, scuopro-

#### § 127.

# Perfetti regolari con supini irregolari, 4:

- 1. Cio, cīvi, citum, cīre, eccito (per lo più cieo, cière § 113. 5); concio, concito, raduno (part. concitus e concitus).
- 2. eo, īvi, itum, īre, vo (irregolare, § 142).
- 3. queo, quivi, quitum, quire, posso (§ 143).
- 4. sepelio, sepelīvi, sepultum, sepelīre, sepellisco.

#### § 128.

Alcuni non hanno perfetto nè supino; tali sono:

- 1. ferio, ferire, ferisco, colpisco (foedus ferire, far alleanza).
- 2. superbio, superbire, insuperbisco, son superbo.
- 3. parturio, sto per partorire, sento le doglie del parto; e così tutti i desiderativi in urio (§ 183. 2).

# CAPO XXIII. — Perfetti e Supini de' verbi incoativi.

# § 129.

I verbi incoativi, cioè quelli che esprimono l'incominciamento di un' azione o d'uno stato § 183, 3, terminano in sco; la qual sillaba però scompare nel persetto e nel supino.

In coativi verbali di primitivi non usati, 10:

- 1. Adŏlesco, adolēvi, adultum, adolescĕre, cresco, divento adulto.
- 2. abolesco, abolevi (abolitum), abolescere, sparisco (§ 111. 5).
- 3. exolesco, exolevi, exoletum, exolescere, invecchio, cado in disuso.
- 4. obsolesco, obsolēvi, obsolētum, obsolescere, invecchio, cado in disuso.
- 5. cresco, crēvi, crētum, crescere, cresco; decresco, decresco, scemo; incresco, aumento.
- 6. nosco, nōvi, nōtum, noscĕre, vengo a conoscere (§ 146); ignosco, perdono;

agnosco, agnōvi, agnītum, agnoscēre, riconosco cognosco, cognōvi, cognītum, cognoscēre, vengo a conoscere.

- ,7. quiesco, quievi, quietum, quiescere, riposo.
  - 8. (suesco, suēvi), suētum (suescere), m'avvezzo;
    assuesco, mi avvezzo a che che sia; consuesco, mi avvezzo.
  - 9. Pasco, pāvi, pastum, pascere, pascolo, cioè guido al pascolo; (pascor, pascolo, intrans. § 104); depasco, consumo pascendo.
- 10. Conquinisco, conquexi (senza sup.), mi chino, mi abbasso.

Digitized by Google

#### § 130.

Incoativi verbali col perfetto (e supino) dei loro primitivi ancora in uso, 8 (14):

- 1. Inveterasco, inveteravi, inveteratum, inveterascere (inveterare), invecchio (inveteratus, inveterato).
- 2. convalesco, convălui, convalitum, convalescere (valere), prendo forza, risano.
- 3. exardesco, exarsi, exarsum, exardescere (ardere), m'accendo.
- coalesco, coălui, coalitum, coalescere (alere), cresco insieme, m'unisco strettamente.
- concupisco, concupīvi, concupītum, concupiscēre (cupēre), desidero, vagheggio, bramo.
- 6. revivisco, revixi, revictum, reviviscere (vivere), rivivo, mi
- 7. obdormisco, obdormīvi, obdormītum, obdormiscēre (dormīre), mi addormento.
- scisco, scīvi, scītum, sciscere (scire), determino; conscisco, attiro (per es. mihi mortem, mi do la morte) descisco, mi ribello; rescisco, vengo a sapere, risapere.

# (Senza Supino):

- āresco, arui, arescēre (arēre), inaridisco, mi secco; exaresco, inaridisco.
- 10. indolesco, indolui, indolescere (dolere), sento dolore.
- 11. pūlesco, putui, putescere (pūtēre), puzzo, imputridisco.
- 12. rübesco, rubui, rubescere (rubere), rosseggio; erubesco, arrossisco.
  - 13. ingemisco, ingemui, ingemiscere (gemere), gemo.
- 14. resipisco, resipivi o resipui, resipiscere (sapere), rinsavisco, torno in senno.

Similmente: calesco (calere), divento caldo; conticesco (tacere), ammutolisco; extimesco (timere), temo assai; exhorresco (horrere), inorridisco; obstupesco (stupere), mi stupisco; contremisco (tremere), tremo ecc.

#### § 131.

Incoativi denominativi, derivati da aggettivi;

# Perfetti in ui, senza Supino:

- 1. Crebresco, crebrui, crebrescere (creber), spesseggio; increbresco e percrebresco, mi dilato (di un suono, d'una voce)
- 2. evanesco, evanui, evanescere (vanus), svanisco.

- 3. innotesco, innotui, innotescere (notus), divento noto.
- 4. maturesco, maturui, maturescere (maturus), divento maturo.
- 5. obdūresco, obdurui, obdurescere (dūrus), indurisco.
- 6. obmūtesco, obmutui, obmutescere (mūtus), ammutolisco.
- 7. recrūdesco, recrudui, recrudescere (crūdus), mi rincrudisco, inciprignisco.

Altri incoativi nominali non hanno nè perfetto nè supino; come ditesco, mi arricchisco; puerasco, bamboleggio ecc.

#### § 132.

#### I. I seguenti cinque verbi hanno comune il perfetto e il supino:

- 1. Cerno, vedo, e cresco, cresco (§ 118. 57 e 129. 5).
- 2. cubo, giaccio, e cumbo, mi adagio (§ 108. 2 e 118. 20).
- 3. mulceo, accarezzo e mulgeo, mungo (§ 112. 8 e 9).
- 4. pendeo, pendo, e pendo, peso (§ 114. 2 e 121. 13).
- 5. sedeo, seggo, e sido, mi assido (§ 113. 6 e 122. 16).

# II. I quattro seguenti han comune il perfetto:

- 1. Frigeo, ho freddo, e frigo, friggo (§ 112. 17 e 119. 21).
- 2. fulgeo, risplendo, e fulcio, sostengo (§ 112. 14 e 124. 2).
- 3. luceo, riluco, e lugeo, piango (§ 112. 18 e 19).
- 4. paveo, pavento, e pasco, pasco (§ 113. 8 e 129. 9).

# III. Gli otto seguenti han comune il supino:

- 1. Frico, frego, e frigo, friggo (§ 103. 7 e 119. 21).
- 2. maneo, rimango, e mando, mastico (§ 112. 7 e 122. 9).
- 3. pando, apro, e patior, patisco (§ 122. 10 e 135. 13).
- 4. pango, conficco, e paciscor, patteggio (§ 120. 10 e 135. 23).
- 5. succenseo, mi adiro, e succendo, accendo (§ 116. 5 e 122. 7,
- 6. teneo, tengo, e tendo, tendo (§ 116. 2 e 121. 3).
- 7. verro, spazzo, e verto, volgo (§ 122. 14 e 15).
- 8. vivo, vivo, e vinco, vinco (§ 119. 39 e 120. 11).

# IV. I dodici seguenti han comune il presente, ma seguono diversa coniugazione:

- 1. aggero, 1. ammucchio
- 2. appello, 1. nomino
- 3. compello, 1. chiamo
- 4. colligo, 1. lego insieme
- 5. consterno, 1. spavento
- 6. effero, 1. inselvatichisco
- 7. fundo, 1. fondo (fondare)
- 8. mando, 1. commetto, affido

- aggero, 3. apporto
- appello, 3. apporto
- compello, 3. spingo
- colligo, 3. raccolgo
- consterno, 3. cospargo
- effero, 3. porto fuori
- fundo, 3. spargo, verso
- mando, 3. masticozed by Google

9 obsěro, 1. serro

10. pando, 1. incurvo, piego

11. resero, 1. apro, disserro

12. volo. 1. volo

obsero, 3. semino, pianto pando, 3. apro, spiego resero, 3. risemino

volo, irreg. voglio.

V. Gli otto seguenti han comune il presente, ma seguono diversa coniugazione e differiscono nella quantità:

1. colo, 1. colo

2. dico, 1. consacro

3. indico, 1. indico

4 praedico, 1. lodo, bandisco

5. educo, 1. educo, allevo

6. lēgo, l. invio, lascio per testamento lěgo, 3. leggo

7. allēgo, 1. invio ad uno 8. relego, 1. rilego, sbandisco colo. 3. coltivo, onoro

dīco. 3. dico indīco, 3. intimo

praedico, 3. predico

edūco, 3. meno fuori

allěgo, 3. eleggo, aggrego

relego, 3. rileggo. x

# CAPO XXIV. — Perfetti e Supini dei Deponenti.

# § 133.

1. Dal perfetto dei deponenti si riconosce tosto il loro supino; per es. dal persetto hortatus sum è facile riconoscere il supino hortatum.

2. I deponenti della prima coniugazione formano i perfetti e i supini regolarmente senza eccezione alcuna; sono 170 circa; vedine esempi al § 102.

# § 134.

La seconda conjugazione ha otto deponenti, cinque col perfetto regolare, due col perfetto irregolare, uno senza perfetto:

- 1. L'iceor, licitus sum, licēri, offro il prezzo nell'incanto; polliceor, prometto.
- 2. měreor, merštus sum, merēri, merito (anche mereo, § 92. 2).
- 3. misereor, miseritus sum, miserēri, ho compassione (§ 151. 2).
- 4. tueor, tuitus sum, tuēri, disendo; contueor, miro; intueor, guardo, osservo.
- 5. vereor, veritus sum, vereri, temo; revereor, temo, rispetto.
- 6. Făteor, fassus sum, fatēri, confesso; confiteor, confessus sum, confiteri, confesso. profiteor, professo.
- 7. reor, rătus sum, rēri, credo, penso. Digitized by Google

8. mědeor, senza perf., medēri, medico, guarisco (al perfetto si supplisce con quello di sano (1ª coniug.), sanavi.

# § 135.

#### La terza coniugazione ha ventinove deponenti:

- Fruor, fruitus (fructus) sum, frui, godo (§ 77. Nota); perfruor, godo, fruisco.
- 2. fungor, functus sum, fungi, eseguisco, adempisco. defungor, adempisco; perfungor, adempisco.
- 3. věhor, vectus sum, vehi, vo su carro o in nave (intrans § 119. 34);
  invěhor, inveisco.
- 4. loquor, locatus sum, loqui, parlo;
  alloquor, parlo ad uno; colloquor, discorro con uno.
- morior, mortuus sum, mori, muoio (§ 77. Nota);
   demorior, muoio; emorior, muoio del tutto.
- 6. pascor, pastus sum, pasci, pascolo (intrans. § 129. 9).
- 7. queror, questus sum, queri, mi lagno; conqueror, mi lagno.
- 8. sěquor, secutus sum, sequi, seguo, seguito;
  assěquor, ottengo exsěquor, eseguisco
  consěquor, conseguo persěquor, perseguito.
- 9. Grădior (gressus sum), gradi, cammino; aggredior, aggressus sum, aggrēdi, assalgo congredior, mi abbocco, mi azzuffo; ingredior, entro.
- 10. lābor, lapsus sum, lābi, scorro, sdrucciolo, cado; collābor, cado in rovina; elābor, sfuggo.
- 11. nītor, nīsus o nixus sum, niti, mi appoggio, mi sforzo; adnītor, mi sforzo; enītor, mi sforzo; renītor, resisto.
- 12. (plector, plexus sum, plecti, mi piego; cfr. § 119. 68); amplector, abbraccio; complector, cingo, abbraccio;
- pătior, passus sum, pati, soffro, patisco; perpētior, perpessus sum, perpēti, soffro, tolero.
- 14. ūtor, ūsus sum, ūti, uso, mi servo; abūtor, abuse.
- 15. (vertor, versus sum, verti, mi volgo (intrans. § 122. 15);
  devertor, torco il cammino, prendo alloggio; revertor, ritorno
  (perf. solamente nella forma attiva reverti)

Digitized by Google

# Aggiungi i seguenti verbi di forma incoativa:

- 16. (Apiscor, aptus sum, apisci, raggiungo); adipiscor, adeptus sum, adipisci, conseguo, ottengo.
- 17. expergiscor, experrectus sum, expergisci, mi sveglio.
- 18. īrascor, (irātus sum), irasci, m'adiro.
- 19. (meniscor, mentus sum, menisci, penso);
  comminiscor, commentus sum, comminisci, imagino;
  reminiscor, senza perf., reminisci, mi ricordo.
- 20. nanciscor, nactus sum, nancisci, trovo.
- 21. nascor, natus sum, nasci, nasco (§ 77. Nota); innascor, nasco dentro; renascor, rinasco.
- 22. oblīviscor, oblītus sum, oblivisci, dimentico.
- 23. păciscor, pactus sum, pacisci, patteggio (§ 121. 4).
- 24. proficiscor, profectus sum, proficisci, parto.
- 25. ulciscor, ultus sum, ulcisci, vendico.
- 26. Defetiscor, defessus sum, defetisci, mi stanco.

#### (Senza perfetto):

- 27. vescor, vesci, mi cibo, mangio.
- 28. līquor, liqui, scorro, mi liquefaccio.
- 29. ringor, ringi, digrigno i denti, ringhio.

# § 136.

La quarta coniugazione ha quattordici deponenti, otto dei quali hanno il perfetto regolare, e sei irregolare:

- 1. Blandior, blandītus sum, blandīri, accarezzo.
- 2. largior, largītus sum, largīri, largisco.
- 3. mentior, mentitus sum, mentiri, mentisco; ementior, fingo, simulo.
- molior, molitus sum, moliri, macchino, imprendo; amolior, rimuovo; demolior, demolisco.
- 5. partior, partītus sum, partīri, divido.
- 6. potior, potitus sum, potiri, m'impadronisco.
- 7. pūnior, punītus sum, punīri, vendico (ma propriamente è passivo di punio, punīvi, punītum, punīre, punisco, castigo).
- 8. sortior, sortītus sum, sortīri, sorteggio, sortisco.
- 9. Experior, expertus sum, experiri, sperimento, provo.
- 10. oppërior, oppertus (e opperitus) sum, opperiri, aspetto.
- 11. orior, ortus sum, oriri, nasco, sorgo (§ 77. Nota) (part. fut. pass. solamente oriundus, oriundo; nel pres, indic. e nell'im-

perat. orior segue la terza coniugazione; quindi: oreris, oritur, orimur; orere, oritor, orimini; nell'imperf. congiunt. segue per lo più la quarta e fa orirer; però anche orerer;

adorior, assalgo, assalto, nel presente regolarmente secondo la quarta: adoriris, adoritur. Exorior, m'alzo, sorgo, segue orior, e fa quindi exorèris, exoritur.

- 12. Assentior, assensus sum, assentīri, acconsento.
- 13. mētior, mensus sum, metīri, misuro; dimetior, misuro; emetior, misuro intieramente.
- 14. ordior, orsus sum, ordīri, incomincio, ordisco; exordier, esordisco.

# CAPO XXV. — Verbi anomali o irregolari.

#### § 137.

'Oltre al verbo ausiliare sum (§ 72), v'hanno altri dieci verbi, i quali nella loro inflessione si allontanano dalle quattro coniugazioni regolari. Questi sono: possum, edo, fero, volo, nolo, malo, eo, queo, nequeo e fio.

#### § 138.

Possum, io posso. La forma originaria di questo verbo è pot-sum (da potis, potente, capace, e sum, sono; quindi possum, sono potente, sono capace) e si coniuga come sum; avvertasi per altro: 1º che la sillaba pot innanzi ad una s si muta sempre in pos; quindi possum in luogo di potsum; 2º che potessem e potesse si contraggono in possem e posse; 3º che nei tempi composti da fui, fueram ecc., si tralascia la f; donde potui in luogo di pot-fui; potueram in luogo di pot-fueram ecc.

#### Indicativo.

Congiuntivo.

#### Presente.

- S. 1. Pos-sum, posso
  - 2. pŏt-ĕs, puoi
  - 3. pot-est, può
- P. 1. pos-sumus, possiamo
  - 2. pot-estis, potete
  - 3. pos-sunt, possono.

pos-sim, possa
pos-sis, possa
pos-sit, possa
pos-sīmus, possiamo
pos-sītis, possiate
pos-sint, possano.

#### Imperfetto.

- S. 1. pŏt-ĕram, poteva
  - 2. pot-ĕrās, potevi
  - 3. pot-ĕrat, poteva

pos-sem, potessi, potrei pos-sēs, potessi, potresti vos-set, potesse, potrebbe

SCHULTZ, GRAMM. LAT.

- P. 1. pot-erāmus, potevamo
  - 2. pot-erātis, potevate
  - 3. pot-ĕrant, potevano.

pos-sēmus, potessimo, potremmo pos-sētis, poteste, potreste pos-sent, potessero, potrebbero.

#### Futuro.

- S. 1. pŏt-ĕro, potrò
  - 2. pot-ĕris, potrai
  - 3. pot-ĕrit, potrà

Manca.

- P. 1. pot-erimus, potremo
  - 2. pot-eritis, potrete
  - 3. pot-ĕrunt, potranno.

#### Perfetto.

- S. 1. pŏt-ui, potei, ho potuto pŏt-uĕrim, abbia potuto
  - 2. pot-uisti, potesti, hai potuto pot-uëris, abbi potuto
  - 3. pot-uit, potè, ha potuto
- pot-uĕrit, abbia potuto
- P. 1. pot-uimus, potemmo, ab- pot-uerimus, abbiamo potuto biamo potuto
  - 2. pot-uistis, poteste, avete pot-ueritis, abbiate potuto potuto
  - 3. pot-uērunt, poterono, hanno pot-uĕrint, abbiano potuto. potuto.

#### Piuccheperfetto.

- S. 1. pot-ueram, aveva potuto
  - 2. pot-uĕras, avevi potuto

tuto

- 3. pot-uĕrat, aveva potuto
- pot-uissem, avessi, avrei potuto pot-uissēs, avessi, avresti potuto pot-uisset, avesse, avrebbe potuto
- P. 1. pot-uerāmus, avevamo po- pot-uissēmus, avessimo, avremino potuto
  - 2. pot-uerātis, avevate potuto pot-uissētis, aveste, avreste potuto
  - 3. pot-uërant, avevano potuto. pot-uissent, avessero, avrebbero potuto.

#### Fuluro passato.

- S. 1. pot-uero, avrò potuto
  - 2. pot-uĕris, avrai potuto
  - 3. pot-uĕrit, avrà potuto

Manca.

- P. 1. pot-uertmus, avremo potuto
  - 2. pot-ueritis, avrete potuto
  - 3. pot-uĕrint, avranno potuto.

Digitized by Google

#### Infinito.

Presente.

Pres. ind. attivo

Perfetto.

Imperf. cong. attino

pos-se, potere

pot-uisse, aver potuto.

Il participio manca; pot-ens è un vero aggettivo e significa « potente »; così pure mancano del tutto l'imperativo, il gerundio ecc.

Nota. Negli autori antichi si trova potis es per potes; potis sunt per possunt, e anche semplicemente pote per potest; così pure nel congiuntivo possiem per possim; cfr. § 74. Nota.

#### § 139.

Edo, ēdi, ēsum, ĕdĕre, io mangio, segue regolarmente la terza coniugazione; senonchè in alcune voci ha una seconda forma del tutto eguale alla forma corrispondente del verbo sum. Le forme, che ha comuni col verbo sum, sono tutte quelle che cominciano con es, ma questa sillaba si pronunzia sempre lunga:

| 1 100. situ. withou                            |                                                          | Intport. cong. werest                                                                |  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                | \ edis, edit<br>\ ēs, ēst<br>\ ĕdiĭis, ĕdunt<br>\ ēstis. | \ ĕdĕrem, ĕderes, ĕderet<br>\ ēssem, ēsses, ēsset<br>\ ĕderēmus, ĕderētis, ĕdĕrent   |  |
| P. eaimus                                      | ēstis.                                                   | ) ĕderēmus, ĕderētis, ĕdĕrent<br>) ēssēmus, ēssētis, ēssent.                         |  |
|                                                | Imperativo.                                              | Infinito.                                                                            |  |
| Pres.                                          | \ ĕde, ĕdĭte<br>\ ēs, ēste.                              | ĕdĕre<br>ēsse.                                                                       |  |
| Fut. dito, edito, editote esto, estote edunto. |                                                          | (allo stesso modo si trova nel<br>passivo ēstur, essētur per edi-<br>tur, ederetur). |  |
|                                                |                                                          |                                                                                      |  |

Tutte le altre forme sono regolari. — Nello stesso modo si coniugano i composti, come: comëdo, mangio, consumo, inf. comedëre e comësse; imperf. cong. comedërem e comëssem, ecc. Il supino fa comësum e comestum.

Nota. Congiuntivo antiquato: edim, edis, edit; cfr. § 106. 8.

#### § 140.

Fëro, tüli, lātum, ferre, io porto, segue regolarmente la terza coniugazione, senonchè depone la vocale copulativa i innanzi ad s ed a t, e la copulativa breve fra due r ed in fine della seconda persona singolare dell'imperativo presente. Infin. passivo ferri (dall'ant. fereri, per feri).

#### Attivo.

Passivo.

#### Presente Indicativo.

S. Fëro, fers, fert

feror, ferris, fertur

P. ferimus, fertis, ferunt.

ferimur, ferimini, feruntur.

# Imperfetto congiuntivo.

S. ferrem, ferres, ferret

ferrer, ferreris, ferretur

P. ferrēmus, ferrētis, ferrent.

ferrēmur, ferrēmini, ferrentui.

#### Imperativo.

Pres. S. fer

ferre

P. ferte.

ferimini.

Fut. S. ferto, ferto

fertor, fertor

P. fertote, ferunto.

feruntor.

# Infinito presente.

ferre.

ferri.

Tutte le altre voci sono regolari, come: Imperf. fereban, ferebas ecc., Pres. Cong. feram, feras ecc. Pass. ferar, feraris ecc., Fut. feram, feres ecc., passivo ferar, fereris ecc. Le forme derivate dal perfetto tüli e dal sup. lātum sono anch' esse regolari; quindi: tulĕrim, tulĕram, tulĕro, tulissem, latus sum ecc.

Nello stesso modo si coniugano i composti:

antefero, porto innanzi, preferisco profero, proferisco circumfero, porto intorno defero, trasporto, rivelo perfero, sopporto praefero, preferisco

refero (perf. rettuli), riporto, ri-

ferisco

transfero, trasporto, trasferisco.

I seguenti soffrono alterazione nella prima sillaba:

- 1. affero, attuli, allatum, afferre, apporto.
- 2. aufero, abstuli, ablatum, auferre, porto via.
- 3. confero, contuli, collatum, conferre, conferisco.
- 4. differo, distuli, dilatum, differre, disserisco.
- 5. effero, extuli, elatum, efferre, porto fuori.
- 6. infero, intuli, illatum, inferre, porto dentro.
- 7. offero, obtuli, oblatum, offerre, offro.
- 8. suffero, sustăli, sublatum, sufferre, sopporto, soffro.

A questo modo si coniuga nel perfetto e nel supino anche tollo, sustŭli, sublātum, tollëre, tolgo, sollevo. Digitized by Google

Attollo, sollevo, ed extollo, levo in alto, esalte, mancano del perfetto e del supino.

#### § 141.

Vŏlo, volui, velle, io voglio; nōlo, nolui, nolle, non voglio (contratto di ne per non e volo); mālo, malui, malle, voglio piuttosto (da mavolo, cioè mage o magis volo).

#### Indicativo.

#### Presente.

| ttosto |
|--------|
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
| c.     |
|        |
|        |
|        |

# Congiuntivo.

# Presente.

| S. | 1. vělim, voglia     | nōlim, non voglia | mālim, voglia piuttoste  |
|----|----------------------|-------------------|--------------------------|
|    | 2. velīs, vogli      | nolis             | malīs                    |
|    | 3. velit, voglia     | nolit             | malit                    |
| P. | 1. velīmus, vogliamo | nolīmus           | malīmus                  |
|    | 2. velītis, vogliate | nolītis           | malītis                  |
|    | 3. velint, vogliano. | nolint.           | malintigitized by Google |

#### Imperfetto.

S. vellem, es, et P. vellemus ecc.

nollem, es, et nollēmus ecc.

mallem, es, et mallemus ecc.

#### Perfetto.

S. voluërim ecc.

P. voluerimus ecc.

noluërim ecc. noluerimus ecc. maluërim ecc. maluerimus ecc.

## Piuccheperfetto.

S. voluissem ecc.

P. voluissēmus ecc.

noluissem ecc.
noluissēmus ecc.

maluissem ecc. maluissēmus ecc.

#### Imperativo.

Manca. Pro

Pres. S. noli, non volere

Manca.

P. nolite, non vogliate.

Fut. S. nolito, non volere o non vorrai nolito, non voglia o non vorrà

P. nolītāte, non vogliate o non vorrete nolunto, non vogliano o non vorranno.

## Infinito.

#### Presente.

velle, volere

nolle, non volere

malle, voler piuttosto.

## Perfetto.

voluisse, aver voluto noluisse, non aver voluto maluisse, aver voluto piuttosto.

## Participio.

volens, che vuole

nolens, che non vuole

Manca.

## Gerundio.

volendi, di volere

nolendi, di non volere

Manca.\

Nota 1. In luogo di si vis, se vuoi, dicesi talvolta sis; in luogo di si vultis, dicesi anche, benchè più di rado, sultis; in luogo di visne, vuoi tu? dicesi talvolta vin'.

NOTA 2. In cambio di vult e vultis dicesi anche volt e voltis, forme antiche sincopate di volit, volitis.

#### § 142.

1. Eo, īvi, štum, īre, io vo, segue la quarta coniugazione, ma incorre nelle irregolarità seguenti: 1º Dinanzi ad q, o, u, invece dell'i

della quarta prende un e, p. e. eo, non io; 2º Nell'impersetto sa ibam, non iēbam; nel suturo ibo, non iam, § 106. 8; 3º Nei participii invece di ent e end ha unt e und. Quindi:

#### Indicativo.

Congiuntivo.

#### Presente.

S. čo, is, it, vo, vado ecc. P. imus, itis, cunt.

eam, eas, eat, vada ecc. eamus, eatis, eant.

## Imperfetto.

S. ībam, ibas, ibat P. ibāmus, ibātis, ibant. īrem, ires, iret īrēmus, irētis, irent.

#### Futuro.

S. ībo, ibis, ibit
P. ibimus, ibitis, ibunt.

itūrus (a, um) sim, sis, sit itūri (ae, a) simus, sitis, sint.

# Imperativo.

Pres. i, va; ite, andate.

Fut. ito, va o andrai
ito, va o andra
itōte, andate o andrete
eunto. vadano o andranno.

# Infinito.

Pres. ire, andare.

Perf. ivisse opp. isse, esser andato Fut. S. itūrum (am, um) esse
P. itūros (as, a) esse, esser per andare.

## Participio.

Gerundio.

Pres. iens, euntis, eunti, euntem eundi, di andare
ecc., che va ecc. eundo, ad andare
Fut. itūrus, a, um, che andrà, che (ad) eundum, ad andare
è per andare eundo, coll'andare, andando.

Fut. Pass. eundus, a, um.

## Supino.

itum, a, per andare

ĭtu, ad andare.

2. Il perfetto con tutti i suoi derivati è regolare; il v per altro va perduto quasi sempre in tutte le forme, e quindi ii davanti a s si contrae in i: ii, isti, iit, ieram, issem, iero, raro ivi, ivisti, ivit ecc. Anche le forme passive si formano regolarmente dalle attive loro corrispondenti, come itur, si va; eātur, si vada; ibātur, itum est; eundum est, si deve andare ecc. Queste forme naturalmente appartengono tutte alla terza persona singolare, perchè eo è verbo intransitivo; i composti transitivi hanno però un passivo compiuto.

3. Nello stesso modo si coniugano i composti di eo, se non che nel persetto e nelle forme da esso derivate lascian tutti cadere il v. come redeo, perf. redii (non redivi):

abčo, parto, mi allontano prodeo, mi avanzo adeo, vado a, verso (passivo compiuto) redeo, ritorno obeo, vado intorno, eseguisco, muoio subeo, sottentro vēneo, vo in vendita (§ 47. II. 1), pereo, perisco praetereo, trapasso (pass. compiuto) son venduto.

4. Ambio, ambīvi, ambītum, ambīre, vo intorno, ambisco, è del tutto regolare e segue audio.

#### § 143.

Queo, quivi, quitum, quire, io posso, e nequeo, nequivi, nequitum, nequire, non posso, si coniugano come eo; quindi da nequeo si ha:

#### Indicativo.

Congiuntivo.

#### Presente.

S. nequeo, nequis, nequit nequeam, nequeas, nequeat P. nequimus, nequitis, nequeunt. nequeāmus, nequeātis, nequeant.

## Imperfetto.

nequirem, es, et ecc. S. nequibam, as, at ecc. Così tutte le altre voci si formano secondo il verbo eo, ma non tutte sono in uso.

Nota. Nel passivo si trova nequitur e quitur, nequitum est e quita est, ma soltanto in unione con un infinito passivo; § 146. Nota; p. es. Forma in tenebris nosci non quita est, non si potè conoscere la figura nell'oscurità.

#### § 144.

1. Fio, factus sum, fiĕri, divento, avvengo, segue regolarmente la quarta coniugazione, se non che nell'imperf. del cong. e nel pres. dell'inf. abbrevia la i e vi aggiunge una e. Abbiamo quindi:

## Indicativo.

Congiuntivo.

#### Presente.

S. fio, fis, fit P. fimus, fitis, fiunt.

fiam, fias, fiat fiāmus, fiātis, fiant.

## Imperfetto.

S. fiebam, as, at

P. fiebāmus, ātis, ant.

stěrem, fieres, stěret fieremus, fieretis, fierent. Fut. indic.

S. fiam, fies, fiet P. fiemus, fietis, fient.

Imperativo.

Pres. S. fi, diventa
P. fite, diventate.

Fut. disusato.

Infinito.

Pres. fieri, diventare. Perf. factum (am, um) esse. Fut. fore o futurum (am, um) esse (factum iri è soltanto passivo di facio).

Dal perf. factus sum, io son diventato o avvenuto, si formano regolarmente tutti gli altri tempi che dipendono da esso: factus sim, factus eram, factus essem ecc.

Al futuro del congiuntivo, che manca al verbo sio, si supplisce con suturus sim. In luogo del suturo imperativo disusato sito, sitote, sinto si dice siat, siatis, siant, od anche esto, estote, sunto.

2. Fio è anche il passivo del verbo facio, io fo o faccio; quindi

fio, io sono fatto (non mai facior).

- 3. Tra i composti del verbo facio, quelli, che incominciano con una preposizione o colla sillaba re, hanno ficio e nel passivo ficior; essi si coniugano regolarmente. Quindi: interficio, io uccido; pass. interficior, interficeris, interficitur ecc., io sono ucciso ecc.
- 4. Tutti gli altri composti di facio, hanno nell'attivo facio e nel passivo fo. Così arefacio, disecco (areo, sono secco); passivo: arefio, arefis, arefit, ecc.; labefacio, smuovo, scrollo; passivo: labefio, labefis, labefit, sono smosso, crollo; così pure labefiebam, labefierem, labefiam, labefieri; cfr. § 120. 3.
- 5. Di facio sono usati nel passivo solamente i participii factus, fatto, e faciendus, da farsi; così pure arefaciendus, da diseccarsi (interficiendus da uccidersi).
- Nota 1. Fio, veneo (§ 142.3) son venduto, e vapulo (avi, atum, are), son battuto, sono i soli verbi che abbiano forma attiva e significato passivo; e chiamansi anche neutri passivi.

Nota 2. Composti difettivi di fio, ma rari, sono: defit, manca, vien meno; infit, comincia, e alcune poche forme di confieri.

#### CAPO XXVI. — Verbi difettivi.

§ 145.

Alcuni verbi mancano della maggior parte delle forme e delle più importanti, e perciò si chiamano verbi difettivi. Questi sono: 1º i quattro perfetti: coepi, memini, novi, odi; 2º aio; 3º inquani Al fari;

5º le forme imperative: age, apage, ave, salve, vale; 6º cedo; 7º quaeso; 8º forem.

#### **§ 146.**

Coepi, io cominciai e ho cominciato, memini, io mi ricordo, novi, io so, odi, io odio, son perfetti, pei quali non v'ha alcun presente dello stesso significato. I tre ultimi hanno il significato d'un presente: novi è propriamente perfetto di nosco (§ 129. 6), e perciò significa io ho conosciuto, quindi io so.

Tutti e quattro si coniugano regolarmente secondo il seguente spec-

chietto:

1. Coepi, io cominciai e ho cominciato.

Perf. indic.

Perf. cong.

-S. coepi, coepisti, coepit,

coeperim, coeperis, coeperit, P. coepimus, coepistis, coeperunt. coeperimus, coeperitis, coeperint.

Più che perf. indic.

S. coeperam, as, at ecc.

Fut. passato.

S. coepero, is, it ecc.

Infinito.

coepisse, aver cominciato.

Più che perf. cong.

coepissem, es, et ecc.

Part. perf. passivo. coeptus, a, um, cominciato.

Part. fut. att.

coeptūrus, a, um, che è per cominciare.

2. Měmini, mi ricordo.

Perf. indic.

Perf. cong.

S. memini, meministi, meminit ecc. meminerim, ris, rit ecc.

Più che perf. indic.

Più che perf. cong.

S. memineram, as, at ecc., mi ri- meminissem, es, et ecc., mi ricorcordava ecc. dassi o ricorderei ecc.

Fut. passato.

Imperativo.

S. meminero, is, it ecc., mi sard S. memento, ricordati ricordato. P. mementote, ricordatevi.

Infinito.

meminisse, ricordarsi.

3. Novi, io conosco, io 30.

Digitized by Google

Perf. indic.

Perf. cong.

S. novi, novisti o nosti, novit noverim (norim), is, it

P. novimus, novistis (nostis), no- noverimus, noveritis, noverint. verunt (norunt).

Più che perf. indic.

Più che perf. cong.

S. noveram o noram, as, at, io co-novissem o nossem, es, et, cononosceva, sapeva ecc. scessi, sapessi o conoscerei, saprei ecc.

Fut. passato.

Infinito.

S. novero, is, it ecc. 4. Odi, io odio. novisse o nosse, conoscere, sapere.

Perf. indic.

Perf. cong.

S. ōdi, odisti, odit ecc., io odio ecc. oderim, oderis, oderit ecc., io odii ecc.

Più che perf. ind.

Più che perf. cong.

S. oděram, as, at ecc., odiava ecc. odissem, es, et ecc., io odiassi o odierei ecc.

Fut. passato.

Infinito.

S. oděro, is, it ecc.

odisse, odiare.

Il part. perf. pass. osus, usato per lo più nei composti exosus e perosus, ha spesso significato attivo: che odia.

Nota. Con un infinito di forma e significato passivo, i migliori scrittori non usano dir coepi, ma solamente coeptus sum. Nos de re publica consuli coepti sumus, noi cominciammo a essere consultati sulle cose dello Stato. Armis disceptari coeptum est, si cominciò a contendere con le armi. Ma quando l'infinito abbia senso intransitivo o riflessivo, allora si adopera coepi, come: iudicia fieri coeperunt, cominciarono a farsi i giudizi; augeri coepit, cominciò a crescere; moveri coepit, comiuciò a muoversi. Usasi nella stessa maniera desitus sum in luogo di desit (§ 118. 55); come: orationes legi desitae sunt, cessarono di leggersi i discorsi; disputari desitum est, si cessò di disputare. Cfr. § 143. Nota.

#### § 147.

\*\* Aio, io dico, io affermo, si usa nelle voci seguenti:

Pres. indic.

Pres. conq.

S. āio, ăis, ăit

- āias, āiat

P. - - āiunt.

āiant.

Digitized by Google

Imperf. indic.

— — ăit.

S. āiēbam, as, at

P. aiebāmus, ātis, ant.

Imperat.

Particip. pres.

S. (ai, antiquato).

āiens, che dice, che asserma.

Perf. indic.

Mancano le altre forme. (Ain'? credi tu? dici tu? per aisne; vedi § 141. Nota 1).

## § 148.

Del verbo inquam, dico, dich'io, trovansi le forme seguenti:

Pres. indic.

Imperf. indic.

S. inquam, inquis, inquit

— — inquiēbat.

P. inquimus, inquitis, inquiunt.

Futuro.

Perf. indic.

S. - inquies, inquiet.

- inquisti, inquit.

Imperativo.

Pres. inque, di' tu.

Fut. inquito, dica o dirà.

Nota. Inquam usasi soltanto interposto a modo di parentesi nella proposizione, quando si riferisce il nostro o l'altrui discorso direttamente, come: Est vero, inquam, notum signum, è per certo, dich'io, un suggello conosciuto. All'incontro nel discorso indiretto si suole adoperare il verbo aio: Themistocles universos esse pares aiebat, Temistocle diceva, che tutti insieme potevan far fronte al nemico.

## § 149.

Fāri, parlare, dire, ha le seguenti forme:

Pres. indic.

Imperf.

Indic.

Congiunt.

S. - - fatur

(fābar)

(fārer)

P. (fāmur, famini, fantur).

Futuro.

Perf. e Piuccheperf. (intieri): fatus sum, sim, eram, essem.

S. fabor, (faberis), fabitur.

Infin.

Supino.

Imperat.

fāri.

Digitized by atog[C

#### Participio.

Pres. fans.

Perf. fātus, che ha detto, avendo detto.

Fut. Pass. fandus, a, um, da dirsi (nefandus, a, um, da non dirsi, nefando).

#### Gerundio.

Gen. fandi; Abl. fando (fando audivi, lo so per udita).

Tra i composti, praefari, parlar prima, dire innanzi, non è raro anche nella prosa classica; degli altri composti trovi qua e colà alcune forme, come affatur, affatus, affari, effabimur, effari; ma sanno un poco di antico.

## § 150.

- 1. Age, orsù, orvia; plurale agite.
- 2. Apage (= abige, caccia via), via; apage istum hominem, cacciami via costui! apage te o semplicemente apage! levati via di qui, vattene! Non è usato in altre forme.
  - 3. Ave e salve, sii il ben venuto, ti saluto; văle, sta bene, addio:

## Imperativo Pres.

S. Ave, ti saluto salve, ti saluto văle, sta bene, addio.

P. avête, vi saluto salvēte, vi saluto valete, state bene, addio.

#### Indicativo Fut.

salvēbis, ti saluto valēbis, sta bene, addio:

#### Infinito.

avère, essere salutato salvère, essere salutato valere, star bene.

Nota. Questi tre infiniti si usano solamente con iubeo; per es. valere te iubeo, ti dico addio; ti saluto.

## § 151.

Cèdo, dammi, dimmi; cèdo aquam manibus, dammi acqua alle mani. Cèdo dextram, qua la mano! Cèdo, quid faciam, dimmi, che ho da fare. — Dicesi altresi nel plurale cette (per cedite), ditemi, datemi!

## § 152.

Quaeso, prego, domando; quaesumus, pregliamo, domandiamo; le altre voci mancano (cfr. quaero, § 118. 49). Quid, quaeso, faciam?

Di grazia, che debbo fare?

#### § 153.

Förem, io fossi o sarei; fores, saresti; foret, sarebbe; forent, sarebbero, e fore, equivalente a futurum (am, um, os, as, a) esse, esser per essere, son le sole voci che s'incontrino di questo verbo; cfr. § 73. D.)

## CAPO XXVII. - Verbi impersonali.

#### § 154.

Verbi impersonali diconsi quelli, nei quali l'azione non si rapporta ad alcuna persona o soggetto determinato. Tali verbi si usano perclò solamente nella terza persona singolare dell'indicativo e del congiuntivo e nell'infinito, non nell'imperativo, rade volte nel participio ecc. A questa classe appartengono:

#### 1. I verbi indicanti i fenomeni dell'atmosfera:

fulgărat, lampeggia fulminat, fulmina gĕlat, gela grandinat, grandina lăpĭdat, piove pietre illūcescit, perf. illuxit, aggiorna

ningit, nevica
pluit, piove
rōrat, cade la rugiada
tŏnat, tuona
vesperascit (advesperascit, perf. advesperavit), si fa sera.

Si trova però anche Iuppiter tonat, fulminat, pluit.

# 2. I seguenti verbi della seconda coniugazione:

pyget (me), (mi) rincresce pudet (me), (mi) vergogno poenitet (me), (mi) pento taedet (me), sento noia miseret (me), ho compassione děcet (me), (mi) conviene dēděcet (me), (mi) disdice ŏportet, fa mestieri lĭbet o lŭbet (mihi), (mi) piace lĭcet (mihi), (mi) è permesso.

- Nota 1. L'imperativo, del quale mancano questi verbi, si supplisce col congiuntivo, per es. pudeat te, vergognati; liceat mihi, mi sia permesso. Si trovano usati i participii: decens, dicevole, conveniente; libens, volenteroso; licens, licenzioso, sfrenato; poenitens, pentito; pudens, vergognoso; cost pure poenitendus e pudendus. Mihi poenitendum est, io debbo pentirmi (non me).
- Nota 2. Miseret e taedet, nel perfetto, hanno solamente miseritum est e pertaesum est. Gli altri verbi formano tutti il loro perfetto regolarmente; senonchè allato a piguit, puduit, libuit, licuit s'incontrano pure le forme pigitum est, puditum est, libitum est, licitum est.
- Nota 3. Dicesi anche hoc licet o libet; non omnia licent. Con decet i poeti usano come soggetto anche un sostantivo; i prosatori soltanto il neutro d'un pronome o d'un aggettivo; v. § 196, 2 ed by

3. I seguenti verbi, i quali diventano impersonali, mutando di significato, mentre nel significato ordinario sono personali:

accēdit, s'aggiunge accidit. accade, avviene contingit, evĕnit. conducit, conferisce, giova expědit, torna a conto iŭvat, giova, fa piacere constat, si sa, è palese restat, rimane supërest, sopravanza

praestat, è meglio interest, importa rēfert, rileva, importa appāret, apparisce liquet, è chiaro pătet, è evidente fallit (me) non so, ignoro. fügit (me) praetěrit (me)

4. I verbi, specialmente gl'intransitivi (i quali non formano altrimenti il passivo, § 70. II. 2), nella terza persona singolare del passivo, come:

curritur, si corre concursum est, si è venuto alle mani eundum est, bisogna andare vivitur, si vive *ītur*, si va dormītur, si dorme dormiētur, si dormirà

conandum est, si deve tentare mihi eundum est, debbo andare vobis eundum est, dovete andare omnibus eundum est, tutti debbono andare ecc. \

## CAPO XXVIII. — Degli Avverbi.

#### § 155.

Gli avverbi (ad-verbia) si uniscono ai verbi ed agli aggettivi per determinarne e specificarne il significato. Gli avverbi dividonsi in avverbi di tempo, avverbi di luogo e avverbi di modo e di qualità.

#### § 156.

Gli avverbi di tempo rispondono alle domande: Quando? in che tempo? Quamdiu? per quanto tempo? Quoties? quante volte?

Olim, una volta quondam, una volta allquando, una volta unquam, mai nunquam, non mai

iam, già interdum, talvolta saepe, spesso semper, sempre

dūdum, da qualche tempo mox, tosto brěvi, in breve tandem, finalmente pridem, da gran tempo dēmum, finalmente

deinde, di poi denique, finalmente diu, lungo tempo noctu, di notte interdiu, di giorno vesperi, di sera mane, nel mattino nuper, poco fa hodie, oggi cotidie, ogni giorno postridie, il giorno dopo tum, di poi protinus, incontanente tunc, allora extemplo, subito illico, subito stätim, tosto interea, intanto

procul, lontano

prope, vicino

antea, prima postea, di poi, poscia simul, insieme adhūc, ancora nondum, non ancora propědiem, fra pochi hĕri, ieri giorni crās, domani nunc, ora quotannis, ogni anno inĭtio da prima principio

rëpente | ad un tratto sŭbito recens, di fresco modo, poco fa ăliās, altre volte pridie, il giorno prima multo ante, molto prima nudiustertius, ier l'altro paulo post, poco dopo paulisper, per poco tempo tantisper, per tanto tempo dēnuo, di nuovo plērumque, ilpiùdellevoltotiens, tante volte aliquotiens, alquantevolte identidem, di tratto in tratto Tvo. rursus (rursum), di nuo-

# § 157.

## Avverbi di luogo.

Gli avverbi di luogo rispondono alle domande: Ubi? dove? (stato in luogo); Unde? donde? Quo? dove? (moto verso un luogo); Qua? per dove? per qual via?

| dove t ber dum tin .     |                        |                                                |
|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Ubi?                  | Unde?                  | Quo?                                           |
| Thi, ivi, quivi          | inde, indi, di là      | eō, là                                         |
| hie, qui, qua            | hinc, quinci, di qua   | •                                              |
|                          | illinc, quindi, di là  |                                                |
| istic, costi, costà      | istine, costinci       | istūc, costà                                   |
|                          | -                      | - eōdem, allo stesso luogo                     |
| ălibi, altrove           | aliunde, altronde [go  | ăliō, altrove                                  |
|                          | undecumque, ondeches-  | •                                              |
| alicăbi, in qualche luog | •                      | ăliquo, a qualche luogo                        |
|                          | luogo                  | ausanam ad alann luaga                         |
| usquam, in alcun luogo   |                        | quōquam, ad alcun luogo                        |
| nusquam, in nessun luo   |                        |                                                |
| ubivis, in qualsivoglia  | <u> </u>               | <i>quōvis,</i> a qualsivoglia<br>luog <b>o</b> |
| ubique, in ogni dove     | undĭquĕ, da ogni parte |                                                |
| főris, fuori             |                        | fŏrās, fuori                                   |

(utringue, dall'una e

dall'altra parte)

obviam, incontro

intro, dentrogle

comminus, dappresse ēminus, da lungi pērēgre, fuori del paese. porro, incanzi, più oltre retro, indietro.

2. Qua? per dove? eā, per colà; quāquam, per qualche via; nequāquam, per nessun modo; rectā, direttamente; dextrā, a destra; sinistrā, a manca; unā, per la stessa parte, insieme; quātenus, in quanto, sin dove; hactenus, fin qui. Quorsum? verso dove? horsum, verso quà; aliorsum, verso un'altra parte; prorsum, all'innanzi; introrsum, al di dentro; deorsum, all'ingiù; retrorsum, all'indietro; dextrorsum, verso destra; rursum, da capo; sursum, all'insù.

## § 158.

## Avverbi di modo e di qualità.

1. Gli avverbi di modo e di qualità (del motivo, della cagione) rispondono ad alcuna di queste domande: Qui? quōmŏdo? quemadmŏdum? come? in qual modo? Cūr? Quare? perchè? per qual cagione?

| Ită, così                           | tam, tanto             | mŏdo                     | )         |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|
| sīc, cosi                           | ădeo, tanto, così      | sõlum                    | solo, so- |
| ŭt, come                            | valde, molto           | tantum (                 | lamente   |
| vělůt, come                         | quantopëre, quanto     | tantummŏdo               | )         |
| quăsi, quasi, come se               | tantopëre, tanto       | sătis, abbasta           | nza       |
|                                     | magnopere, grandemente | forte, per cas           | O         |
| nequidquam, inutilmente             | admödum, molto         | fortasse forsitan } fors |           |
| ideo, perciò                        | nimis, troppo          | forsitan \ 1018          | se        |
| idcirco, perciò                     | paene )                | praecipue, pri           | ncipal-   |
| ultro, da se                        | fëre quasi             | mente.                   | •         |
| ultro, da se sponte, spontaneamente | ferme ( quasi          |                          |           |
| quam, quanto                        | ргоре )                |                          | •         |

- 2. Gli avverbi di modo e di qualità si formano per la maggior parte dagli aggettivi e da altre parti del discorso.
- a) Dagli aggettivi e dai participii della seconda declinazione si formano tali avverbi, mutando in  $\bar{e}$  la desinenza i del genitivo:

| Aggettiv <b>i</b> | Avverb <b>i</b> | Aggett <b>i</b> v <b>i</b> | Avverbi |
|-------------------|-----------------|----------------------------|---------|
| longus, lungo     | longē           | pulcher, bello             | pulchrē |
| doctus, dotto     | doctē           | pröbus, buono              | prŏbē   |
| asper, aspro      | aspĕrē          | ornātus, ornato            | ornatē. |

Da bonus (buono) per altro si ha bene; da malus (cattivo) male, male. Da durus (duro) dure e duriter; da sirmus (saldo) sirme e sirmiter; ma alius (altro) soltanto alter; violentus (violento) soltanto violenter.

b) Dagli aggettivi e dai participii della terza declinazione si formano gli avverbi in ter, mutando la desinenza is del genitivo in iter, e la desinenza ntis in nter:

| Aggettivi         | Avverbi   | <b>A</b> ggettivi         | Avverbi     |
|-------------------|-----------|---------------------------|-------------|
| ūtilis, utile     | utiliter  | ācer, acuto               | ācriter     |
| pār, uguale       | päriter   | <i>cĕler</i> , rapido     | celëriter   |
| fĕrox, feroce     | ferociter | <i>simptex</i> , semplice | simpliciter |
| ēlēgans, elegante | eleganter | ămans, amante             | amanter     |
| săpiens, saggio   | sapienter | prūdens, prudente         | prudenter.  |

Da facilis (facile) per altro si ha l'avverbio facile; da recens (recente) recens; da difficilis (difficile) difficulter, o, in sua vece, non facile; da audax (audace) audacter. Notisi ancora nequiter (da nequam, tristo, dappoco); obiter, di passaggio, alla sfuggita (da obire).

c) Di molti aggettivi della seconda declinazione usasi come avverbio l'ablativo, di altri l'accusativo singolare di genere neutro; tali sono:

sēro, tardi mūtuo, mutuamente Certo, certamente sŭbito, subitamente cito, presto necessario, necessariatūto, sicuramente. crēbro, frequentemente mente necopinato, inopinata- Cētěrum, del resto continuo, tosto multum, molto falso, a torto, falsamente mente fortuito, per caso optato, secondo il desi- paulum, poco improviso, improvvisanimium, troppo derio perpětuo, continuamente părum, poco mente mănifesto, manifestarāro, raramente potissimum, principalsēdŭlo, diligentemente mente. mente měrito, con ragione sērio, seriamente postrēmum e postrēmo, ultimamente ultimum e ultimo, per l'ultima volta. (Cfr. § 61. 2).

## § 159.

Altre specie di avverbi sono:

- 1. In itus, come caelitus, dal cielo; funditus, dal fondo, dalle fondamenta; radicitus, dalle radici; antiquitus, ab antico; divinitus, da Dio, per divina ispirazione; (penitus, ben addentro, affatto; intus, dentro).
- 2. In im; parte verbali, derivati dai supini, come certātim, a gara; parte denominativi, derivati da sostantivi, come catervātim, a squadre, in frotta.

Tra i derivati da supini si notino: contemptim, con isprezzo; nominātim, per nome; praesertim, specialmente; stātim, incontanente; caesim, di taglio; passim, qua e là; sensim, a poco a poco.

Tra i derivati da sostantivi (soltanto ātim): catervatim, a frotte; centuriatim, a centurie; gradātim, per gradi, gradatamente; paulātim, a poco a poco; privatim, privatamente. Forme particolari sono furtim, furtivamente; virītim, per testa, per uomo; tribūtim, per tribù; vicissim, vicendevolmente. In luogo di partim, in parte, parte, dicesi anche partem; l'uno e l'altro propriamente acc. sing. di pars.

## § 160.

- 1. Fra gli avverbi hanno il grado comparativo ed il superlativo quelli soltanto che derivano da aggettivi, che formano anch'essi il comparativo e il superlativo.
- 2. Il comparativo degli avverbi è sempre identico al neutro singolare dell'aggettivo comparativo; il superlativo si forma cangiando la sillaba finale dell'aggettivo superlativo us in ē. Quindi:

| doctē, dottamente         | doctius  | doctis <b>simē</b> |
|---------------------------|----------|--------------------|
| <i>rectē</i> , rettamente | rectius  | rectissimē         |
| amanter, amore volmente   | amantius | amantissimē        |
| certo, certamente         | certius  | certissimē         |
| crebro, frequentemente    | crebrius | crebe <b>rrimē</b> |
| běně, bene .              | mĕlius   | optimē             |
| mălĕ, male                | pēius    | pessi mē           |
| <i>prŏpĕ</i> , presso     | propius  | proximē.           |

Nora. Degli avverbi in o, come cito, certo, crebro ecc. (§ 158. 2. c), solamente meritissimo e tutissimo conservano anche nel superlativo la finale o; gli altri escono tutti in  $\bar{e}$ .

- 3. Tra gli altri avverbi
  - a) Hanno il comparativo ed il superlativo i seguenti:

| diu, lungo tempo    | diutius         | diutissimē  |
|---------------------|-----------------|-------------|
| impune, impunemente | impunius        | impunissimē |
| saepe, spesso       | saepiu <b>s</b> | saepissimē. |

b) Non hanno il positivo:

| •          | •                         |                       |
|------------|---------------------------|-----------------------|
|            | deterius, peggio          | deterrim <b>e</b>     |
|            | minus, meno               | minime                |
|            | <i>ocius</i> , più presto | ocissime              |
| <b>~</b> - | potius, piuttosto         | potissimum            |
|            | prius, prima              | primum o primo primle |
|            |                           | ramente.              |

c) Non hanno il comparativo:

merito, meritamente

nuper, testè

meritissimo nuperrime.

d) Non ha il superlativo:

satis, abbastanza satius, meglio.

Nota. Sētius (secius), meno, in unione con non, neque, nihilo, eo, que equivale a minus, come nihilo setius, neque eo setius, ciò nulla meno; magnopere, grandemente, molto, fa, nel comparativo e superlativo, magis e maxime; nel superlativo però anche maximopere o maximo opere.

## CAPO XXIX. — Delle Preposizioni.

#### § 161.

Le preposizioni sono in origine avverbi, che messi in relazione con un nome od un pronome, reggono un determinato caso.

#### I. Preposizioni che reggono l'accusativo:

ad, a, sino a, presso
adversus, contro, verso, rimpetto
ante, avanti, innanzi
apud, appresso, vicino
circa, circum, circa, intorno
cis, citra, di qua
contra, contro
erga, verso, inverso
extra, fuori, eccetto
infra, sotto
inter, tra, fra
intra, dentro, fra
iuxta, allato, appresso

ob, per, a cagione, avanti
penes, appresso, in potere di
per, per, per mezzo, durante
pone, dietro, dopo
post, dopo, dietro
praeter; oltre, davanti, eccetto
prope, presso, vicino
propter, per, a cagione, vicino
secundum, secondo, dopo, lunghesso
supra, sopra, oltre
trans, di là
versus, verso, inverso
ultra, oltre.

Nelle parole composte ob significa eziandio « verso, contro »; per significa « assai, del tutto »; cfr. § 186.

#### § 162.

#### II. Preposizioni che reggono l'ablativo:

. ā, āb, abs, da (a solo davanti a absque, senza (antiquato) consonanti; ab davanti a vocali e clam, di nascosto, senza saputa h, talvolta anche davanti a conso-coram, in presenza, davanti nanti; abs quasi solo davanti a te) cum, con (\$.220 e.224)

de, da, di, per, sopra, intorno
ē, ex, da, di, fuori di (e solo davanti a consonanti, ex davanti
a consonanti e a vocali)

prae, a cagione, avanti, in paragone di
pro, davanti, in favore, in luogo di
sine, senza
tenus, fino a.

#### § 163.

# III. Preposizioni, che talora reggono l'accusativo e talora l'ablativo:

- 1. In, in, a, regge l'accusativo, quando indica movimento verso un luogo; regge invece l'ablativo, quando indica stato in luogo.
- 2. super, sopra, trattandosi di luogo, regge quasi sempre l'accusativo, siavi moto o no; quando equivale a de (intorno, circa), riceve l'ablativo; ma in questo senso è poco usato.
- 3. sub, sotto, regge, come in, l'accusativo quando denota movimento verso un luogo, e l'ablativo quando denota stato in luogo.
- 4. subter, sotto, si congiunge nella prosa coll'accusativo, in poesia anche con l'ablativo; ma è molto meno usato di sub (o infra).

#### § 164.

Intorno all'uso di alcune preposizioni è da afvertire:

- I. Preposizioni che reggono l'accusativo:
- 1. Ad si adopera per indicare: 1° il luogo, come ad urbem, alla città, presso la città, sino alla città; ad Rhenum, al Reno, presso il Reno; 2° il tempo: ad vespëram, verso sera; ad senectutem, sino alla vecchiaia; ad diem, per il giorno; 3° un numero alto alto: ad ducentos, intorno a duecento; 4° il fine: ad omnia paratus, pronto a tutto; ad expugnandam Graeciam, per conquistare la Grecia; 5° conformità, paragone, appartenenza: ad similitudinem, a somiglianza; ad nutum, a un cenno; nihil ad hanc rem, non si tratta di ciò; quid istud ad me? che importa ciò a me?
- 2. Adversus montes, rimpetto ai monti; contra, contro (in senso ostile); erga, verso (in senso amichevole); adversus ed in, verso (nell'uno e nell'altro senso); contra naturam; contra (ed anche adversus ovv. in) aliquem bellum gerere; meus erga (ed anche adversus ovv. in) te amor.
- 3. Ob è frequentemente usato in quam ob causam, per la qual cagione, per qual cagione; ob eam rem, perciò, pertanto. Ob oculos versāri, star dinanzi agli occhi.

- 4. Penes regem summa potestas est, il supremo potere è nelle mani del re. Apud regem, presso o vicino al re (in senso locale).
- 5. Per flumen, per mezzo il fiume; per orbem terrarum, sulla terra; per noctem, durante la notte; si per valetudinem licet, se la salute il permette; per legatos, per via d'ambasciadori; per deos iurare. giurare per gli Dei, in nome degli Dei; cfr. oltrecciò § 220. 1 e § 224. 3. 1.
- 6. Praeter castra copias duxit, sece passare l'esercito dinanzi o lungo gli alloggiamenti; nemo praeter patrem, niuno suorchè il padre; praeter ceteros iustus, giusto sopra tutti gli altri; praeter consuetudinem, contro all'usanza; praeter modum, oltre misura.

## II. Preposizioni che reggono l'ablativo:

- X 7. A ed ab si usano parlando di luogo o di tempo, e coi verbi passivi, come: ab urbe venit, venne dalla città; a muro; a primis temporibus; ab initio; a deo amamur (cfr. § 198. 2; 220. 3).
- 8. De si usa per indicare rapporti di luogo, come de caelo, (giù) dal cielo; de muro, dal muro (come a); spesso anche per « intorno, sopra »: de officiis, dei (intorno ai) doveri; de contemnenda morte, del disprezzo della morte. Nota ancora: qua de causa, per la qual cagione; de industria, a bello studio, con arte.
- 9. Prae se agere, cacciare innanzi a se, lo stesso che ante se agere; ma trattandosi di tempo si dice sempre ante, non mai prae; prae se ferre, mostrare, far mostra; prae lacrimis, per cagion delle lacrime; omnes prae se contemnit, tutti disprezza appetto a sè.
- 10. Pro patria mori, morire per la patria; pro consulibus, in luogo dei consoli; pro castris, innanzi agli alloggiamenti; pro viribus, secondo le forze.
  - 11. Clam vobis, senza vostra saputa.

## III. Preposizioni che reggono l'accusativo o l'ablativo:

- 12. In patriam redire, far ritorno in patria; in patria esse, essere in patria; in diem vivere, vivere alla giornata; bis in die, due volte al giorno; in posterum, per l'avvenire; in tres annos, per tre anni; amor, odium, merita in patriam, l'amore, l'odio, i meriti verso la patria; hostilem in modum, in modo ostile, da nemico; magna in eco erat modestia, in lui era oppure egli aveva grande modestia; in oculis omnium, su gli occhi di tutti; in his, tra questi.
  - 13. Sub potestatem redigere, ridurre in suo potere, sottomettere:

nihil novi sub luna est, non vi ha niente di nuovo sotto la luna (al mondo); sub lucem, sul far del di; sub divo, a cielo scoperto.

- 14. Super aspidem assidere, porsi a sedere sopra un serpente; super Sunium navigare, navigare oltre il Sunio; novus luctus super veterem, una disgrazia sull'altra.
- Nota 1. Le preposizioni, di regola generale, si premettono ai loro casi. Alcune tuttavia si pospongono, e sono: 1º cum, in unione con certi pronomi: mecum, tecum, secum, nobiscum, vobiscum, quicum, e spesso anche quocum, quacum, quibuscum; 2º versus, verso, che è propriamente un avverbio, e perciò coi nomi ordinarii di luogo si unisce alle preposizioni ad o in, come ad Oceanum versus, in Italiam versus, in forum versus; soltanto coi nomi di città si tace la preposizione, come Romam versus, verso Roma (cfr. § 200. 1); 3º tenus, come: Tauro tenus, sino al Tauro; e usasi talvolta anche col genitivo, come crurum tenus; 4º le voci causā, gratiā (e l'antiquato e raro ergō), che propriamente sono nomi, e non preposizioni, come animi causa, per diporto, per diletto; venandi gratia, per cacciare; huius victoriae ergo, per cagione (in segno) di questa vittoria. Con causa e gratia, in luogo del genitivo di un pronome personale, usasi solamente il possessivo: meā causa, per riguardo di me, per cagion mia; cfr. § 221. 2. 1.
- Nota 2. Parecchie preposizioni usansi anche come avverbi, senza caso alcuno, come ante, per antea, post, per postea ecc. Per converso usansi alcuni avverbi anche come preposizioni, per es. circiter meridiem, verso il mezzogiorno; ma poi anche circiter quadringenti, quattrocento circa, eadem circiter hora, nella stessa ora all'incirca; così pure pālam populo, alla vista del popolo; procul dubio, senza dubbio ecc. In luogo di prope urbem, dicesi ancora prope ab urbe; così pure propius e proxime ab urbe; ma anche urbem.

Nota 3. Intorno alle preposizioni nei composti, cfr. il § 185.

## CAPO XXX. — Delle Congiunzioni.

## § 165.

Le congiunzioni, secondo il diverso rapporto grammaticale delle proposizioni, che esse servono a collegare, si dividono in due specie principali, in coordinative cioè e subordinative.

Le coordinative son quelle, che uniscono proposizioni coordinate, cioè proposizioni indipendenti l'una dall'altra, quali sono le proposizioni principali con altre proposizioni principali, le proposizioni accessorie con altre egualmente accessorie.

Le subordinative son quelle, che uniscono proposizioni subordinate, vale a dire proposizioni accessorie con proposizioni principali.

Esse si suddividono, secondo il rapporto logico delle proposizioni insieme collegate, in dieci classi, delle quali le tre prime sono di congiunzioni coordinative, le due seguenti di congiunzioni parte coordinative e parte subordinative, e le rimanenti di subordinative soltanto. Alle congiunzioni si rannodano le particelle negative e le interrogative.

Secondo il vario rapporto logico delle proposizioni che si collegano insieme per formare un discorso, piglian diverso nome le proposizioni stesse e le congiunzioni che vi corrispondono.

#### A. Coordinative soltanto:

- I. Congiunzioni copulative, le quali si usano nelle proposizioni copulative. Queste sono: et, atque, ac, quë, e, ed; ëtiam, quòque, anche, ancora; neque, nec, e non, nè; et—et, e—e; cum—tum, così, come; tam—quam, tanto—quanto; tum—tum, ora—ora; neque—neque, nec—nec, nè—nè.
- 1. Et e atque si premettono ad ogni lettera; ac non si usa che dinanzi a consonante (notisi che h non ha valore di consonante); que è enclitica, cioè si appicca alle parole antecedenti, come: parentes liberique, i genitori ed i figliuoli, cioè parentes et (opp. atque, ac) liberi.
- 2. Etiam si pone quasi sempre innanzi alla parola, a cui si riferisce; quoque le si pospone sempre; quindi: etiam pater, anche il padre; pater quoque, anche il padre.
- 3. Et—et, e—e, così come; et parentes et liberi, e i genitori e i figliuoli, così i genitori come i figliuoli.
- 4. Neque—neque, ovv. nec—nec, nè—nè, come: nec parentes nec liberi, nè i genitori nè i figliuoli.
- Nota 1. Quando si collegamo insieme tre o più vocaboli, i Latini o omettono del tutto ogni congiunzione, come divitiae, honor, gloria fortuita sunt: e questa maniera, che è la più usata, chiamasi asindeto, che è quanto dire scollegamento, disgiunzione; o si premette ad ogni vocabolo, che si aggiunge ad un altro, la congiunzione et, come: stultitiam et temeritatem et iniustitiam et intemperantiam dicimus esse fugienda; e questo costrutto si chiama polisindeto, cioè molteplice collegamento.
- Nota 2. Que (e così anche ve e ne) non si suole affiggere alle preposizioni; perciò dirai in eoque (non inque eo); de totaque re; ab omnibusque (così pure ex eave re, ad eamne rem).
- Nota 3. Etiam dice più di quoque, ed è qualche volta accrescitivo e vale « anzi ». In luogo di etiam, si pone talvolta innanzi a' pronomi et, come et ipse, anch'egli; fuori di questo caso et per etiam non è troppo frequente.
- Nota 4. Neque unisce una proposizione negativa; quando la negazione espressa per «e non» si riferisce a una parola sola, non si dice in latino neque, ma et non, a: non e, nelle contrapposizioni più forti, sem-

plicemente non. Hoc longum est et non necessarium. A gravibus philosophis medicina petenda est, non ab his voluptariis.

NOTA 5. Si dice neque quisquam, neque quidquam, neque ullus ecc. nella stessa maniera di neque; ma et nemo, et nihil, et nullus, quando si vuol negare con maggior forza.

Nota 6. A collegare un periodo o una proposizione con un periodo o una proposizione antecedente, si dice per lo più in latino neque enim neque vero, neque tamen, dove in italiano diciamo semplicemente « imperocchè non, ma non, tuttavia non » senza la congiunzione « e ».

Nota 7. Si collegano anche neque—et, ital. « non—e », come: homo nec meo iudicio stultus et suo valde prudens, uomo, secondo il mio parere, non scempio, e, secondo il suo, molto avveduto. Per contrario usasi et—nec dove noi tralasciamo la prima congiunzione, come: via et certa nec longa, una strada sicura e non lunga. Radi e per lo più poetici sono i legamenti con et—que, que—et, que—que.

Nota 8. Circa il Modo del verbo da usarsi con cum-tum, cfr. § 256. Nota 2.

#### § 166.

II. Congiunzioni disgiuntive, le quali si usano nelle proposizioni disgiuntive. Queste sono: aut, o, che ha senso esclusivo; vel, o, che denota una differenza di minor rilievo o serve a correggere il già detto o accrescerne il significato; ve, o (enclitica, che si rappicca alla parola antecedente, come que); sive (antic. seu), o, che vale vel si, e usasi quando la scelta è indifferente; aut—aut, o—o; vel—vel, o—o, sia—sia; sive—sive, sia—sia.

Plus minusve, più o meno; anche semplicemente plus minus.

#### § 167.

III. Congiunzioni avversative, le quali si adoperano nelle proposizioni avversative. Queste sono: sĕd, vērum, ma, che servono a correggere o rafforzare; vero, ma, che afferma con forza; autem, ma, poi, che continua il discorso; at, ma, ma tuttavia, che esprime per lo più una obbiezione; tămen, tuttavia, pur tuttavia; atqui, ma, ora; cetĕrum, del resto; (attămen, verumtămen, sedtămen, ma pure, pur tuttavia; at vero, ma pure; enimvero, in vero; verum enimvero, ma in vero).

Sed, verum e at si pongono in principio della frase; vero ed autem dopo una o più parole. Non solum, non modo (e talvolta non tantum) stanno nel primo membro della frase ed hanno per correlativo nel sccondo sed etiam, non solamente, ma ancora.

Nota. Usasi spesso sed enim, at enim in maniera ellittica; sicchè per avere il senso intiero conviene sottintendere qualche altra cosa; per es. at enim viri clarissimi dissentiunt, ma veramente (v'ha ancora un altro punto nella questione, poichè) i più illustri personaggi sono di altro parere.

## B. Parte coordinative e parte subordinative:

## § 168.

IV. Congiunzioni conclusive e consecutive. Le prime sono coordinative, e si adoperano nelle proposizioni conclusive: igitur, adunque; ităque, pertanto; ergō, dunque; ideo, idcirco, perciò, però; proptèrea, pertanto, perciò; proinde laonde. Le seconde sono subordinative, e si usano nelle proposizioni consecutive: ut, così che, sicchè, § 249; ut non, sicchè non, § 250. 2; quin, che non; § 252.

NOTA l. Igitur si pospone per lo più a un'altra parola, come: omnes igitur adsunt; per contrario si dice itaque o ergo omnes adsunt. Proinde usasi soltanto nelle proposizioni coll'imperativo o col congiuntivo. Non si confonda itaque, pertanto, con itaque, e cosl.

Nota 2. Notinsi ancora le seguenti locuzioni composte: ob eam rem, ob eam causam, hanc ob rem, hanc ob causam, ea de re, ea de causa, per questa cagione; quocirca, quapropter, quam ob rem, quam ob causam, per la qual cosa, e percio.

#### § 169.

V. Congiunzioni causali, le quali si adoperano nelle proposizioni causali. Sono esse coordinative: nam, namque, ĕnim, ĕtĕnim, imperocchè; quippe, essendo che, attesochè; o subordinative: quïa, quod, perchè; cum, conciossiachè, giacchè, § 256 segg.; quŏniam, poichè; quando, quandoquïdem, poichè, dappoichè, giacchè.

Nota. Nam, namque e etenim hanno maggior forza e si collocano nel principio della frase; enim ha meno forza e si pospone sempre a un altro vocabolo. Es. Nam ipse dixit; ma ipse enim dixit. Quando e quandoquidem servono ad allegare una ragione che si suppone conosciuta. Riguardo a enimvero e at enim, vedi § 167 e Nota.

## G. Subordinative soltanto:

#### § 170.

VI. Congiunzioni comparative, le quali si adoperano nelle proposizioni comparative. Queste sono: ŭt o ŭti, come; sīcūt, siccome; vėlūt, siccome, per esempio; prout, secondochė; quam, che, come, quanto, tamquam, quāsi, ut si, ac si, come, come se, quasi, quasichė.

Nota 1. Ut co' suoi correlativi ita e sic (§ 158. 1) si pongono presso al verbo, al quale si riferiscono; p. e. ut diwi, come dissi; ita diwi o sic diwi, così ho detto. — Quam col suo correlativo tam si collocano vicino all'aggettivo, p. e quam bonus est Deus! quanto è buono Iddio! tam bonus est, è tanto buono

Digitized by Google

Nota 2. Le locuzioni «tanto grande, quanto grande» si rendono in latino per tantus, quantus; «tanti, quanti» per tot, quot; «tante volte, quante volte» per toties, quoties. Dicesi però anche: tam magnus quam; tam multi quam; tam saepe quam. — L'italiano «che» e i suoi equivalenti, dopo idem, par, similis, per lo più anche dopo aeque, iuwta, perinde, alius e contra, si volgono in latino per atque, ac; p. e. peccasti eodem modo atque ego, tu hai commesso lo stesso fallo che (ho commesso) io; aliter atque tu, in maniera diversa da te.

#### § 171.

VII. Congiunzioni condizionali o ipotetiche, le quali si adoperano nelle proposizioni condizionali o ipotetiche. Queste sono: si, se; sin, se al contrario, se poi; si non, nisi, ni, si minus, se non, se no; siquidem, se pure; quod si, che se; dummodo, purche; § 173.

Dopo una parola negativa, nisi vale anche «eccetto che, salvo che», come nemo nisi improbissimus, niun uomo salvo che sia il più grande ribaldo.

- Nota 1. Sin si rappicca a una proposizione condizionale precedente: si verum dicis, laudaberis; sin mentiris, punieris; e dicesi pure sin autem; raramente si autem. In luogo di nisi, dovrassi dire si non, quando la negazione si rapporta a una parola sola, non a tutta la frase; come si non omnes, tamen aliquot. Con si minus, se no, non è necessario ripetere il verbo: si dabis, accipiam; si minus, abibo.
- Nota 2. Circa il Modo del verbo da usarsi colle congiunzioni ipotetiche, vedi § 248. 3. c.

#### § 172.

- VIII. Congiunzioni concessive, le quali si adoperano nelle proposizioni concessive. Queste sono: etsi, etiamsi, tametsi, quamquam, benchè, sebbene, quantunque; quamvīs, ancorchè, tuttochè, avvegnachè, § 254. 5; licet, ancorchè; ut, posto che, dato che; cum, poichè, § 256; quantunque.
- Nota. Quidem, in vero, per verità, bensi, pure, può anche riguardarsi come congiunzione concessiva; essa è coordinativa e si pone sempre dopo un'altra parola, come: multi quidem dicunt, molti in vero dicono. Anche quamquam e etsi adopransi talvolta come particelle coordinative e si accostano allora alle congiunzioni avversative e stanno sempre senza apodosi; come: Quamquam quid loquor? Tu ut unquam te corrigas? Circa il Modo del verbo, cfr. § 254. 5. Nota.

## § 173.

IX. Congiunzioni finali, le quali si adoperano nelle proposizioni unali. Queste sono: ut, uti, acciocchè, affinchè, § 249; ne, che non.

affinche non, § 250; nēve, ed acciocche non; quo, affinche, perche, § 251; quōminus, che non, affinche non, § 253; mŏdo, dum e dummŏdo, purche, solamente che, § 254. 3.

#### § 174.

X. Congiunzioni temporali, le quali si adoperano nelle proposizioni temporali. Queste sono: cum, allorchè, quando; ŭt, ŭbi, come, dopochè, allorquando, § 245. 2; cum primum, ut primum, ubi primum e simul atque o simulac, tosto come, subitochè, come prima, appena che; quando, quando; postquam, posteaquam, dopo che, posciachè, dappoichè; antèquam e priusquam, avanti che, prima che; dum, mentre, mentrechè, finchè; donec, quoad, finchè.

## § 175.

#### Particelle negative.

Le particelle negative, usate nelle proposizioni negative, sono: non, no; haud, non; neque, e non; ne, non; neve, e non; ne—quidem, neppure; minime, neutiquam, nequaquam, no certo, in nessun modo; (părum, poco, minus, meno, vix, appena).

Fra ne e quidem si mette sempre la parola che si vuol maggiormente segnalare: ne unus quidem, neppur uno.

- Nota 1. Non (haud) e neque (et non) servono al negare; ne e neve a vietare e sconsigliare: perciò queste due ultime usansi solo coll'imperativo e col congiuntivo. Haud nega con minor forza ed è anche men frequente di non; lo si adopera per lo più in alcuni speciali costrutti, come haud ita facilis, non cost facile ecc. Notisi seguatamente haud scio an non so se, che non è altro che un modo di affermare con discrezione; cfr. § 176. Nota 3. d.
- Nota 2. Noi diciamo in italiano: «non c'è rimedio»; «non c'era anima viva»; dove «non» equivale all'aggettivo «niuno». In questo caso si tradurrà in latino per nullus; per es. non ci fu in lui grande virtù, nulla magna virtus (cioè niuna grande virtù); ma: non fu grande virtù la sua, non magna virtus (cioè non grande virtù, piccola virtù).
- Nota 3. Nella stessa maniera che in luogo di et nemo, et nullus si dice neque quisquam, neque ullus, così pure per ut nemo, ut nullus, ut nihil, ut nunquam ecc. si dirà ne quis (rado quisquam), ne ullus, ne quid, ne unquam ecc., e in tal caso deve usarsi ne per ut non (§ 250. 2).
- Nota 4. In latino due negazioni in una medesima proposizione si distruggono a vicenda ed equivalgono ad una affermazione; per es. non potui non mirari, non ho potuto non maravigliarmi, cioè ho dovuto maravigliarmi. Nel qual caso, il posto che tiene la negazione è spesso cagione d'una grande differenza nel significato; per es.:

nonnemo, alcuno, taluno nemo—non, ognuno nonnullus (più usato plur. nonnulli), alcuno nullus—non, ogni

nonnihil, alquanto nonnunguam, talvolta nihil—non, tutto nunquam—non, sempre.

Similmente nusquam—non, in ogni dove, dappertutto; (alicŭbi, in qualche luogo), e nec—non per «e». Però la negazione che segue deve sempre essere posta immediatamente avanti al verbo. Nemo in hac re tibi non studuit, ognuno tenne per te in questa bisogna (non: Nemo non in hac re etc.) Nella stessa guisa si adopera non—nisi, per «solamente». Non loquimur nisi de te. Vera amicitia nisi in bonis esse non potest.

Però le due negative non si distruggono, quando una negazione generale è seguita da nec—nec o da ne—quidem: Nihil est Attico mihi nec carius nec iucundius. Nusquam hoc, ne apud barbaros quidem, auditum est.

Nota 5. L'italiano « nè anche » si traduce in latino per ne-quidem (non per neque etiam), come: Superbia ne regem quidem decet, non conviensi nè anche al re. Qui sua neglegit, is ne aliena quidem tuebitur.

Nota 6. L'italiano «non solamente non» seguito da «ma nè pure, ma nè anche, ma appena» si suole tradurre in latino per non modo (solum) non, sed ne—quidem oppure sed vix. Ego non modo tibi non irascor, sed ne reprehendo quidem factum tuum. Obscenitas non solum non foro digna, sed vix convivio liberorum. Ma se i due incisi hanno un comune predicato posto nell'ultimo membro della proposizione, allora si omette il non e dicesi semplicemente non modo, sed—nequidem opp. sed vix. Regnum video, non modo Romano homini, sed ne Persae quidem cuiquam tolerabile, cioè, che non solamente non è tolerabile ad un Romano, ma nè anche ad un Persiano; dove in italiano si direbbe anche bene: non che ad un Romano, non tolerabile ne anche ad un Persiano. Haec genera virtutum non solum in moribus nostris, sed vix iam in libris reperiuntur.

Nota 7. Non modo traducesi spesso per «non diro» (in latino trovasi anche talvolta non dico, non dicam); il seguente sed ha allora il senso di «ma pure, ma solamente». Qua in re non modo ceteris specimen aliquod dedisti, sed tute tui periculum fecisti? Quando precede ne—quidem, allora non modo prende anche il senso di «non che, non solamente non, molto meno» (come nedum, § 254. 4). Apollinis operta (i responsi oscuri, gli oracoli equivoci) numquam ne mediocri quidem cuiquam, non modo prudenti, probata sunt.

Nota 8. La locuzione non magis quam (non plus quam) ha senso affermativo e si traduce in italiano per «egualmente che» o altra frase affermativa, quando i due membri della proposizione sono affermativi; all'incontro ha senso negativo e vuolsi rendere con una locuzione negativa, se i due membri sono espressi in forma negativa. Es. Domus erat non domino magis ornamento quam civitati (egualmente alla città che al padrone; tanto alla città quanto al padrone). Non nascitur ex mato bonum, non magis quam ficus ex olea (nello stesso modo che il fico non nasce dall'ulivo). Anche la frase non minus quam, non meno che, si può spesso tradurre in italiano per «altrettanto—quanto». Patria hominibus non minus cara esse debet quam liberi (non meno cara de'figliuoli o altrettanto cara quanto i figliuoli). Avvertasi per altro, che quando si usa non magis quam, il pensiero di maggior rilievo dee sempre

venir dopo quam; quando invece si adopera non minus quam, dee collocarsi dopo non minus; quindi l'esempio ultimo potrassi anche senza notevole diversità di significato formolare nel seguente modo: Liberi hominibus non magis cari esse debent quam patria.

## § 176.

## Particelle interrogative.

Le particelle interrogative, che si usano nelle proposizioni interrogative, sono: num, në, nonne, nelle interrogazioni semplici; utrum—an, ne—an, —an o në, nelle interrogazioni doppie.

Si adopera num, quando si attende una risposta negativa; nonne, quando si attende una risposta affermativa; ne accenna tanto ad una risposta affermativa quanto ad una negativa; questa particella si suole affiggere alla parola più rilevante della proposizione; § 165, Nota 2.

1. Num vides? Vedi forse? risp. non video, no. Nonne vides? Non vedi? risp. ita, etiam, si; sane, certamente; omnino, perfettamente; certe, certamente.

Videsne (Vides)? Vedi tu? risp. video, si; opp. non video, no.

Utrum domi fuisti an in schola? sei stato a casa o in iscuola?

Interrogo te, num videas oppure videasne, ti domando se vedi. Interrogo te, nonne videas, ti domando se non vedi. Interrogo te, utrum domi fueris an in schola, ti domando, se sei stato a casa o in iscuola.

2. Se la interrogazione è disgiuntiva, cioè se la proposizione interrogativa è composta di due o più membri, il primo riceve l'utrum, o il ne, ovvero sta anche senza particella interrogativa, gli altri ricevono l'an. Se la frase interrogativa comprende solamente due membri, allora il primo può anche essere espresso senza particella interrogativa, il secondo con ne enclitica.

Utrum haec sillaba brevis an longa est? Brevisne, an longa est? Brevis, an longa est? Quaero ex te, haec syllaba brevis longane sit.

Quando nel secondo membro s'incontra « o no », questo si volge nell'interrogazione diretta per annon, nell'indiretta per necne: Utrum domi fuisti annon? — Interrogo te, utrum domi fueris, necne (v. Nota 2).

Nota 1. Le anzidette particelle interrogative altro non sono che voci formali, che, cioè, servono a contrassegnare la proposizione interrogativa e a domandare se una cosa è o non è. Al contrario le vere parole interrogative fanno cadere la domanda sopra un determinato oggetto; tali sono quis, chi i ubi, dove quando, quando cur, perchè Cfr. § 67; § .156 e segg.

Nota 2. Bisogna altrest distinguere l'interrogazione diretta dall'indi-

retta. L'interrogazione diretta è espressa in forma tale che domanda una risposta; ed è sempre indipendente. L'indiretta è invece formolata in modo che non richiede per sè stessa risposta alcuna; ed è sempre dipendente da un'altra parola. Quid dicis? che di'tul è domanda diretta, indipendente e che s'aspetta una risposta; così pure Num dormis? dormi tu forse? All'incontro nella proposizione: Non intelligo quid dicas, la domanda quid dicas è indiretta, dipendente dal verbo intelligo e non richiede risposta veruna. Lo stesso dicasi delle seguenti proposizioni: Ista interrogatio, num dormiam, otiosa est. Incertus sum, quid optimum sit. Nelle interrogazioni indirette si fa uso del congiuntivo, § 263.

- Nota 3. Riguardo alla particella interrogativa an, bisogna ancora avvertire quanto segue:
- a) Nell'interrogazione disgiuntiva ossia doppia, la particella an può usarsi solamente nel secondo membro e ne'seguenti, e corrisponde all'italiano «o».
- b) Nella interrogazione diretta semplice, an si pone per lo più in principio della frase, dove anche noi sogliamo far principio da «o», cioè ne' contrapposti. Oratorem irasci minime decet. An tibi irasci tum videmur (o ti par egli che ecc.), cum acrius et vehementius dicimus f Dicesi ancora per maggior efficacia an vero, specialmente poi an vero dubitamus? o dubitiamo noi? o possiamo noi dubitare?
- c) Quando non c'è contrapposizione, la particella an si pone spesso in principio dell'interrogazione diretta con senso affermativo, ed equivale pressochè a nonne. Quidnam beneficio provocati facere debemus? An imitari agros fertiles, qui multo plus efferunt quam acceperunt? (o non dobbiamo forse imitare ecc.?) Quando autem ista vis (oraculi) evanuit? An postquam homines minus creduli esse coeperunt?
- d) Nell'interrogazione indiretta semplice usasi an, solamente per esprimere il dubbio e l'incertezza, come dubito an, nescio an, incertum est an e simili. Queste espressioni in tal caso pendono piuttosto all'affermazione che alla negazione, e an equivale quasi a «se non»: Si per se virtus sine fortuna ponderanda sit, dubito an hunc primum omnium ponam (non so se non ecc.). Contigit tibi quod haud scio an nemini. Moriendum certe est, et id incertum, an eo ipso die. «Io sono in dubbio se » quando esprime vera incertezza, si traduce sempre in latino per dubito num (non già dubito an).

## § 177.

Anche le interiezioni sono particelle indeclinabili. Esse valgono: 1º a significare la gioia: io, euoe, euax, viva! 2º il dolore: heu, eheu, pro (proh), vae (au, hei, ohe), ahi! aimė! hui! guai! ecc.: 3º la maraviglia: o, en, ecce, hem, ehem! hui! ho! to'! ve', ecco; 4º l'avversione: phui! apage! (§ 150), oibò! via! ecc.; 5º a chiamare: heus, eho, ehodum! ola!; 6º a lodare, far coraggio ecc.: eia, euge, su, bene, da bravo ecc.

Ad affermare servono: ne (nae), veramente: anche hercùle, mehercule (hercle, mehercules), medius fidius, mecastor, edepol, per deum, pro deum fidem ecc., per Ercole, per Castore, per Dio ecc.

## CAPO XXXI. — Teorica della formazione delle parole.

## § 178.

Preliminari. — L'elemento più semplice d'una parola chiamasi radice della parola. Essa è raramente di per sè una parola intiera, come sol, il sole; per lo più la radice si trasforma per diventare una parola; quella parola poi, che deriva immediatamente dalla radice, chiamasi radicale; così rego è radicale formata dalla radice reg. Le parole, le quali hanno per fondamento la medesima radice, chiamansi congeneri o affini, come rego, rex, regnum, regimen, erigere ecc., che tutte provengono dalla radice reg. La parola poi, dalla quale, come da più prossima origine, traggono il nascimento altre parole, chiamasi tema, ossia forma fondamentale; così facio (radice fac) è tema di facilis, e questo medesimo vocabolo è tema di facilitas.

La formazione di nuovi vocaboli avviene per mezzo della derivazione e della composizione. Le parole radicali chiamansi comunemente primitive; le parole che da queste si formano, derivate. Oltrecciò i vocaboli, che constano di un solo elemento, chiamansi semplici, quelli che contengono due o più elementi, composti; così pure i vocaboli che derivano da un verbo, si dicono verbali, quelli che derivano da un nome, denominativi.

## I. Formazione delle parole per derivazione.

I sostantivi verbali sono formati:

- a) dal tema verbale mediante le desinenze che seguono:
- 1. or, a denotare uno stato od un modo di essere, come amor, l'amore; timor, il timore; dolor, il dolore; decor, il decoro, gen. decōris (ma decus, l'ornamento, gen. decŏris).

Nota. Altra desinenza men frequente collo stesso siguificato è us, come decus, ŏris, l'ornamento; frigus, ŏris, il freddo; genus, ĕris, il genere (gigno).

- 2. ium, come gaudium, la gioia; odium, l'odio.
- 3. īgo, come origo, l'origine (orior); vertīgo, la vertigine; (āgo in vorāgo, la voragine, da vorāre; imāgo, l'imagine, da imitāri; virāgo.

la viragine, donna d'animo virile, con virgo, da virêre. Propago, propaginis, la propaggine, da propagare).

- 4. īdo, come libido, la libidine (libet); cupīdo, la cupidigia.
- 5. men e mentum, per denotare un mezzo, come medicamen e medicamentum, il rimedio; tegimen (tegmen) e tegimentum, la coperta; nomen (da nosco), il nome; 'flumen, il fiume; lumen (per lucmen), il lume; agmen, la tratta, la torma, l'esercito; alimentum, l'alimento; ornamentum, l'ornamento; monumentum, il ricordo, il monumento.
- 6. bălum e călum, per denotare un mezzo o uno stromento, come vocabălum, la parola (mezzo di chiamare, nominare, vocare); pabălum, il pascolo (pa-sco); venabulum, lo spiedo da caccia; fercălum, la barella; gubernacălum, il timone; curricălum, la carriera; iacălum, il dardo; vincălum, il legame. Quando nella sillaba radicale v'ha già un l, si pone crum invece di călum; quindi fulcrum, il puntello, per fulcălum; e così sepulcrum, simulacrum; si ha però latibălum e latebra, il nascondiglio.
- 7. trum, per denotare un attrezzo, uno strumento, come aratrum, l'aratro; claustrum (per claudtrum), il chiostro; rostrum (rodĕre), il becco.
- b) dal tema del supino, mutando tum o sum nelle desinenze che seguono:
- 1. tor o sor, a significar persona in atto o qualità di operante, come amātor, l'amatore; doctor, l'insegnante; cursor, il corridore; auditor, l'uditore. Parecchi di questi hanno anche un femminile in trix, come victor, il vincitore, victrix, la vincitrice; tonsor, il barbiere, femm. tonstrix; expulsor, il discacciatore, expultrix. Non v'ha alcun sostantivo di questa specie in xor.
- Nota 1. Viātor, il viandante, da via; ianitor, il portinaio, da ianua; funditor, il fromboliere, da funda; vinitor, il vignaiuolo, da vinea, sono denominativi; forse anche gladiator, il gladiatore, da gladius.
- NOTA 2. La persona operante viene anche accennata talvolta colla desinenza a, affissa al tema del verbo; come scriba, scrivano (cioè uomo il cui uffizio è di scrivere; laddove scriptor, lo scrittore, colui che scrive o ha scritto); così pure incola, abitante, ad cona, il forestiere, conviva, il commensale.
- 2. 'tio o sio (xio), ad indicare un'azione in atto di compiersi, come actio, l'azione; oppugnatio, l'assedio; defensio, la difesa; motio, il movimento; flexio, la flessione, la piegatura.

Nota. Opinio, l'opinione, oblivio, la dimenticanza, ed altri si formano senz'altro dal tema verbale. Obsidio, l'assedio; obsessio, l'atto di assediare. l'investimento di una fortezza.

- 3. tus o sus (xus), gen. ūs, a denotare un'azione nella sua attuale esistenza, come motus, il moto; adventus, l'arrivo; audītus, l'udita; visus, la vista; flexus, la piega, il giro.
- 4. tūra o sura (xura), come pictūra, la pittura; mercatura, il traffico; censura, la censura; praetura, la pretura; quaestura, la questura; flexura, la piegatura.
- 5. tēla, come tutela, la difesa; corruptela, la corruzione. Non v'ha alcun nome in sela e xela. Spesso però si affigge la desinenza ēla al tema verbale senz'altro, come querela, il lamento, candela, la candela.

## § 179.

I sostantivi denominativi sono formati parte da altri sostantivi, parte da aggettivi. I primi in particolare hanno le seguenti desinenze:

- 1. a, per la formazione di nomi femminili dai maschili in us e in er della seconda declinazione, come asina, l'asina; dea, la dea; magistra, la maestra; capra, la capra (caper, il becco).
  - 2. lus, la, lum, per la formazione di sostantivi diminutivi, cioè:
- a) ŭlus, a, um, nei nomi primitivi che appartengono alla prima e alla seconda declinazione e in alcuni che appartengono alla terza: lunŭla, la lunetta; virgula, la verghetta; hortulus, l'orticello; puerulus, il fanciulletto; oppidŭlum, la piccola città. Vocula, la vocina; e gulus, il principotto; adolescentulus, il giovinetto.
- b) ölus, a, um, invece di ŭlus, se il tema del nome esce in una vocale: gloriòla, la gloriuzza; filiòlus, il figliuoletto; malleolus, il magliuolo; ingeniòlum, l'ingegnuzzo.
- c) culus, a, um, solamente ne' primitivi della terza, quarta e quinta declinazione: flosculus, il fioretto; matercula, la piccola madre; corculum, il cuoricino; homunculus, l'omiciattolo; oratiuncula, il discorsetto; igniculus, il fuocherello; vulpecula, la volpicella; denticulus, il denticello; particula, la particella; ossiculum, l'ossicino; articulus, il membretto, il nodo, la giuntura; corniculum, il cornetto; diecula, il breve giorno.
- d) ellus, a, um, in alcuni primitivi della prima e seconda declinazione: ocellus, l'occhietto; agellus, il campicello; asellus, l'asinello; tabella, la tavoletta; sacellum, il tempietto; corolla, la coroncina.
- e) illus, a, um, solo in pochi nomi: lapillus, la pietruzza; anguilla, l'anguilla (anguis, il serpente); sigillum, la figurina, il suggello (signum).

Talvolta si fanno diminutivi di diminutivi, come la cista, la cesta, si fa cistula, la cestella, cistella, la cesterella, cistellula, la piccola cesterella.

Il diminutivo conserva il genere del suo primitivo, eccettuato calculus, la pietruzza, il ciottolo, da calx, e ranunculus, il ranocchio, da rana (raro ranula).

- 3. ium, affisso ai nomi di persona, per significare una condizione o una riunione di persone, come sacerdotium, il sacerdozio; servitium, la schiavitù. Auditorium, l'udienza e la sala d'udienza; cfr. § 182. 6. Nota.
- 4. ātus, gen. ūs, per denotare un uffizio o una dignità, come consulatus, il consolato; tribunatus, il tribunato; decemviratus, il decemvirato.
- 5. ārium, per denotare il luogo dove si conservano o ripongono alcune cose, come columbarium, la colombaia; plantarium, il vivaio; granarium, il granaio (granum, il grano).
- 6. ētum, affisso ai nomi di piante, per significare il luogo dove queste son poste in gran numero; come quercētum, il querceto; vinētum, il vigneto.
- 7. *īle*, affisso a nomi d'animali, per denotare la stalla, come ovile, il pecorile, luogo dove ricoverano le pecore, e così equīle, caprīle, bubīle (per bovīle) ecc. (Sedile, la sedia, cubile, il letto).
- 8. īna, affisso per lo più a nomi di persone, per denotare un'arte o un'industria e il luogo dove si esercita: medicīna, la medicina; sutrīna, l'officina del calzolaio (sutor, il calzolaio). In gallīna, la gallina, da yallus, il gallo, e regīna, la regina, da rex, il re, la desinenza ina serve solo a indicare il genere femminile.
- 9. ūgo, come aerugo, la ruggine del rame; ferrugo, la ruggine del ferro; lanugo (lana), la lanuggine.
- 10. I nomi di discendenza, cioè i patronimici, coi quali si viene a indicare il figlio, la figlia o in generale il discendente di una persona, si formano dal nome del padre o del progenitore mediante le seguenti desinenze:
  - a) ides: Priamides, il figlio o discendente di Priamo; il Priamide.
- b) ides, dai nomi in eus e cles: Atrides, l'Atride, figliuolo di Atreo; Heraclides, l'Eraclide, il discendente d'Ercole.
- c) ădes e iădes: Aeneădes, il figliuolo di Enea; Laërtiădes, il figlio di Laerte.
- d) is, gen. idis, femm.: Danăis, Danaidis, la figlia di Danade a Danaide; Nerēis, la figlia di Nereo, la Nereide.

## § 180.

l sostantivi, derivati da aggettivi, sono tutti nomi astratti denotanti una qualità, e formansi mediante le seguenti desinenze:

- 1. tas, per lo più itas, come bonilas, la bontà; suavitas, la soavità; atrocitas, l'atrocità. Dagli aggettivi in ius si fa ietas, come anxietas, l'ansietà; pietas, la pietà; da quelli in stus si fa stas, come vetustas, l'antichità, da vetustus, antico. Libertas, la libertà; paupertas, la povertà; difficultas, la difficoltà; simultas, la rivalità; facultas, la facoltà (al contrario facilitas, la facilità, la piacevolezza).
- 2. tūdo, come altitūdo, l'altezza; fortitūdo, la fortezza; consuetūdo, l'usanza. In cambio della desinenza tudo usasi qualche rara volta ēdo. come dulcēdo. la dolcezza.
- 3. ia, come audacia, l'audacia; concordia, la concordia; prudentia, la prudenza; elegantia, l'eleganza.
  - 4. itia, come avaritia, l'avarizia; pigritia, la pigrizia.
- 5. monia, come castimonia, la castità. Parsimonia, la parsimonia, querimonia, il lamento, sono sostantivi verbali.

## § 181.

Gli aggettivi verbali hanno in particolare le seguenti desinenze:

- 1. bundus e cundus, che hanno senso d'un participio presente rinforzato, come errābundus, errabondo, ramingo, errante (= errans); moribundus, moribondo; iracundus, iracondo (irascor); fācundus, facondo, da fāri; verēcundus, verecondo, da vereor. Iūcundus, giocondo, per iŭvicundus, da iŭvo.
- 2. idus, che si forma dai verbi della seconda coniugazione ed ha il significato d'un participio presente, eccetto che denota qualità durevole, come timidus, timido (timens, che teme); avidus, avido; placidus, piacevole; lucidus, chiaro. Pochi sono quelli che escono in idis, come viridis, verde (virens, verdeggiante).
- 3. ilis e bilis, che denotano possibilità (passiva): amabilis, amabile; facilis, fattibile, facile; utilis, utile, vantaggioso; mōbilis (per mŏvibilis), mobile. Alcuni pochi hanno senso attivo, come terribilis, spaventoso; fertilis, fertile.
- 4. ax, per significare una forte e anche eccessiva propensione, come audax, audace (audēre); mordax, mordace; furax, furace, che la il vizio di rubare; fallax, fallace.
  - 5. ŭlus, come bibŭlus, che ama il bere; sedŭlus, accurato, diligente.
  - 6. uus, come assiduus, assiduo, perseverante.

#### § 182.

Gli aggettivi denominativi sono formati quasi tutti da sostantivi; pochi soltanto anche da avverbi di tempo o da aggettivi. Essi hanno in particolare le seguenti desinenze:

- 1. ĕus, a indicare la materia, ond'è composta una cosa: aureus, d'oro; ferreus, di ferro; argenteus, d'argento. Per denotare le varie sorte di legni usasi la desinenza neus o nus, come querneus o quernus, di quercia. Trovasi anche la desinenza inus, come cedrinus, di cedro; faginus, di faggio; adamantinus, diamantino, adamantino; cristallinus, cristallino.
  - 2. aceus e icius, come chartaceus, di carta; latericius, di mattoni.
- 3. icus: bellicus, guerresco; domesticus, domestico; Africus, Africano; Persicus, Persiano; Socraticus, Socratico. Pudicus, da pudet, pudico.
- 4. ālis, e, quando nella parola trovasi già un l, āris: mortālis, mortale; regālis, regale; militāris, militare; consulāris, consolare; vulgāris, volgare; populāris, popolare.
  - 5. īlis, come virilis, virile; hostīlis, ostile.
- 6. ius, come imperatorius, del comandante; sororius, della sorella; patrius, paterno; regius, reale; Corinthius, Corinzio; Lacedaemonius, Spartano.

Nota. Appartengono a questa specie anche i sostantivi praetorium, il pretorio, la tenda o il padiglione del capo dell'esercito; auditorium, la sala d'udienza, l'udienza.

- 7. īnus, che s'affigge a nomi di esseri animati, massimamente di animali, come anserīnus, dell'oca; vitulīnus, del vitello (caro vitulīna, carne di vitello; all'incontro bubŭlus, bovino; suillus, porcino; ovillus, pecorino). (Divīnus, divino; feminīnus, femminile. Matutīnus, matutino; vespertīnus, vespertino; all'incontro pristīnus, primiero; crastīnus, del domani). Appiccasi anche a nomi di luogo, come Latīnus, Latino; Tarentīnus, di Taranto. (Iugurthīnus, di Giugurta).
- 8. ānus, che s'affigge a nomi di luogo, come montānus, montano; urbānus, cittadinesco; Romānus, Romano; Troianus, Troiano; Thebanus, Tebano. (Ciceronianus, Ciceroniano; Sullanus, Sillano; cotidianus, cotidiano; meridianus, meridiano).
- 9. ārius, a depotare specialmente la professione, come coriarius, il coiaio (corium, cuoio); statuarius, lo statuario, lo scultore (sottint. homo; ars statuaria, la statuaria, la scultura). Gregarius, anche gregalis, del gregge, gregario; auxiliarius, anche auxiliaris auxiliare.

- 10. ivus: tempestivus, fatto a tempo, tempestivo; aestivus, estivo; captivus, prigioniero; castra stativa, alloggiamenti stabili.
- 11. ernus: paternus, paterno; maternus, materno; fraternus, fraterno; a indicare il tempo: hibernus, d'inverno; aeternus, eterno; (diurnus, di giorno, da dies; nocturnus, di notte; diuturnus, durevole; cfr. nº 21).
- 12. itimus (itumus): legitimus, legitimo; finitimus, vicino; maritimus, maritimo (legitumus ecc.).
- 13. ester: campester, campestre; pedester, pedestre; (paluster, palustre; caelestis, celeste; agrestis, agreste).
- 14. ensis, che s'affigge a nomi di luogo: forensis, forense (forum); Atheniensis, Ateniese; Karthaginiensis, Cartaginese; Cannensis, di Canne.
- 15. ōsus, a denotare abbondanza o pienezza: animosus, coraggioso, pieno di coraggio; saxosus, sassoso; (periculōsus, pericoloso; bellicōsus, bellicoso).
- 16. ulentus, a denotare parimente abbondanza o pienezza: opulentus, potente, ricco (opes, potenza, ricchezza); pulverulentus, polveroso; somnulentus, sonnolento; olentus in violentus, violento; sanguinolentus, sanguinoso; vinolentus, vinoso.
- 17. ātus, a indicare di che sia fornita alcuna cosa: barbātus, che ha la barba, barbuto; calceātus, calzato (calceus, calzare); (auritus, orecchiuto, che ha grandi orecchie; e così sempre da nomi in is, come crinītus, capelluto, pellītus, vestito di pelle; cornūtus, cornuto).
- 18. stus, per mostrare con che vada congiunta o di che sia fornita una cosa: molestus, noioso; venustus, aggraziato; honestus, onesto; scelestus, scelerato; onustus, carico; robustus, robusto.
- 19. Negli aggettivi formati da nomi proprii, oltre alle desinenze già indicate ai num. 3, 6, 7, 8 e 14, occorrono ancora le seguenti: ēus, come Pythagorēus, Pitagoreo; ās, come Arpīnas, Arpinate, di Arpino (patria di Cicerone); così pure nostras, gen. ātis, del nostro paese; vestras, del vostro paese; cuias, di qual paese; aeus, come Smyrnaeus, di Smirne.
- 20. Di aggettivi formati da aggettivi v'ha solo pochi diminutivi colle ordinarie desinenze (§ 179. 2); come parvulus, piccoletto; aureollus, d'oro fine, tutto d'oro; tenellus, tutto tenero; maiusculus, alquanto grande, grande anzi che no. Da bonus (bene) si fa bellus, vezzoso, e con doppia diminuzione bellulus; da paucus si fa pauculi; sing solamente paulus, e quindi di nuovo paululus.
  - 21. Aggettivi derivati da avverbi sono: crastinus, del domani, da

cras; diutinus, lungo, da diu; sempiternus, eterno, da semper; hesternus, di ieri, da heri; hodiernus, odierno, da hodie.

#### § 183.

I verbi, che derivano da altri verbi (verbi verbali), si dividono in quattro classi, cioè in frequentativi, desiderativi, incoativi e diminutivi.

- 1. I verbi frequentativi significano la ripetizione o la frequenza dell'azione espressa dai verbi primitivi; talvolta servono semplicemente a darle maggior forza, nel qual caso si chiamano intensivi. Essi appartengono tutti alla prima coniugazione e si formano:
- a) da verbi della prima coniugazione, cangiando l'ātum del supino in ito, come:
  - clamo clamatum clamito, vo gridando opp. grido forte
  - rogo rogatum rogito, vo chiedendo
  - volo volatum volito, svolazzo;
- b) da verbi della seconda e della terza coniugazione, cangiando la desinenza um del supino in o; come:
  - habeo habitum habito, abito (ho abitualmente, tengo)
  - cano cantum canto, vo cantando o canto ad alta voce
  - volvo volūtum volūto, volto e rivolto, giro (con isforzo)
  - pello pulsum pulso, picchio, batto forte.
- c) da verbi della quarta coniugazione, due soltanto: salto, danzo, da salire, saltare; dormīto, dormicchio, sonnecchio, da dormire, dormire.
- d) Da dico, dico, si fa dicto, detto, e da questo il doppio frequentativo dictito; così pure da cano si fa canto e cantito; da curro, curso e cursito. Di parecchi altri verbi è usato solo il doppio frequentativo, come actito, haesito, lectito, scriptito, ventito (non acto ecc.).
- e) Alcuni pochi frequentativi si formano aggiungendo ito al tema del presente: agito, fluito, noscito, quaerito.
- f) Frequentativi deponenti sono: amplexor, pollicitor, sector, tutor; sciscitor.
- 2. I verbi desiderativi esprimono un desiderio, e si formano dal supino cambiando um in ŭrio, come esŭrio, ho fame, da edo, esum; partŭrio, sento le doglie del parto, ho voglia di partorire, da pario, partum. Questi verbi seguono la quarta coniugazione, ma non hanno nè perfetto nè supino.
- 3. I verbi incoativi dinotano il cominciamento di quello stato che è espresso dal verbo primitivo (cfr. § 129); essi finiscono in asco, se

derivano da verbi della prima coniugazione, in esco, se da verbi della seconda, in isco, se da verbi della terza e della quarta.

4. I verbi diminutivi denotano l'azione dandole qualità di piccola ed insignificante; essi terminano in illo, come conscribillo, conscribillare, scrivacchio, scarabocchio.

## § 184.

1. I verbi denominativi, cioè derivati da nomi, terminano nell'infinito in are, ere ed re (solo pochi incoativi seguono la terza; § 131). Quelli in are ed re son per lo più transitivi; quelli in ere invece intransitivi:

liberare, liberare
vulnerare, ferire, piagare
donare, donare, regalare
mollire, rammollire, raddolcire
finire, finire
vestire, vestire
albēre, biancheggiare (albus, bianco)
canēre, esser canulo (canus)

florère, fiorire (flos)
lucère, rilucere (lux)
frondère, esser fronzulo (frons).
Mitescère, diventar mite, mansuelo
(mitis)

ignescère, accendersi, diventar di fuoco (ignis).

2. Da parecchi sostantivi e da alcuni aggettivi si forman varii deponenti della prima, per es. aemŭlor, gareggio (lo stesso che: sono emulo, aemŭlus); furor, rubo (sono un ladro, fur); dominor, signoreggio (dominus); laetor, mi rallegro (laetus); cfr. § 102.

Nota. Riguardo alla derivazione degli avverbi vedi il § 158.

## § 185.

## II. Formazione delle parole per composizione.

- 1. Nei composti latini l'ultima parola è sempre la parola fondamentale, cioè quella che esprime l'idea principale; la parola prima non è che specificativa, cioè indica solamente una proprietà o una modificazione di quella; come agricola, l'agricoltore (agrum colens).
- 2. Della parola specificativa solo il tema rimane intatto, e questo si collega mediante la vocale copulativa i' (di rado ŏ o ŭ) colla parola fondamentale, se questa comincia da consonante, come arm-i-ger, armigero; (quadr-ŭ-pes, quadrupede; sacr-ŏ-sanctus, sacrosanto); senza vocale alcuna, se la parola fondamentale comincia da vocale, come magn-animus, magnanimo.
- 3. Se la parola specificativa è una preposizione, l'ultima consonante di questa viene per lo più assimilata (cioè fatta simile o asso-

nante) alla consonante che segue; come impono per in-pono, attraho per ad-traho; aufero per ab-fero; efficio per ex-ficio.

- 4. Oltre alle preposizioni propriamente dette, se ne incontrano altre usate solamente nelle parole composte. Queste preposizioni diconsi inseparabili; tali sono amb, intorno; com, con o co (da cum), con, insieme; dis o dī, che accenna disgiungimento o dispersione; rë (red), di nuovo, indietro; se, separatamente, in disparte. Aggiungasi in, che si unisce agli aggettivi con significato negativo.
- 5. Anche la parola fondamentale soffre talora ne' composti qualche alterazione, come per-ficio, compio, da facio; inermis, disarmato, da arma; accūso, accuso, da causa; suffōco, soffoco, da fauces; illīdo, rompo, da laedo; insulsus, scipito, da salsus.

NOTA. Circa l'assimilazione delle preposizioni, quando entrano in composizione, vuolsi notare in particolare:

- a) Tutte le preposizioni rimangono inalterate avanti vocali e avanti h; solamente m si perde talvolta in com e circum; quindi mentre da una parte si dice comedo, comitor, dall'altra abbiamo coeo, coopto; cosl pure circumeo e circue, circumitus e circuitus. Avvertasi per altro, che innanzi a vocali si pone sempre ab, non a o abs, ed ex, nov e; a pro si appicca un d, come prodesse, prodeo, eccetto prout, proinde e proavus.
- b) ad resta invariata avanti i (j), v e m; negli altri incontri si fa d'ordinario l'assimilazione: adiicio, adveho, admiror; accedo, affero, acquiro ecc. In luogo di adnosco, originariamente adgnosco, si dice sempre agnosco; in luogo di adspicio, adscendo e adsto, anche aspicio, ascendo e asto. Ad nei composti vale « a, verso, presso ».
- c) ob resta invariata; solamente innanzi a c, f e p si fa l'assimilazione; così abbiamo oblino; ma poi occido, offero, oppono (obs in obsolesco, e ostendo per obstendo). Ne' composti vale « contro, verso ».
- d) per resta invariata, eccetto in pellicio e pellucidus. Ne' composti serve ordinariamente a rinforzare l'idea principale.
- e) trans, resta invariata, se non che si dice meglio trado, traduco e traiscio, che transdo ecc. Negli altri composti si usa meglio trans, come transmitto, rado tramitto; e sempre transpono ecc. Ne' composti vale « oltre, sopra, al di là ».
- f) a, ab, abs; avanti m e v sempre a, come amitto, avello; avanti c e t sempre abs, come abscondo, abstineo; negli altri incontri sempre ab, come abduco, abicio ecc. Notinsi per altro aufero e aufugio; afut meglio che abfui, e cost afuturus, afore; innanzi a p solamente as da abs, come asporto, porto via. Ne' composti vale «da, via».
- g) e, ex; avanti le vocali e le consonanti c, p, q, s, t sempre ex; avanti f passa per assimilazione in ef; negli altri casi e, come excedo, expono, exquiro, exsto, extraho; effero (extuli, elatum); ebibo, edo, emitto. Ne' composti vale « fuori, via »; qualche volta serve solamente a rinforzare l'idea principale.

- h) in resta per lo più invariata: incido, induco ecc.; si assimila a le r: illido, irrumpo; innauzi a b, m e p si cambia in m: imbibo, immitto, impono. In luogo di innosco, originariamente ingnosco, si dice sempre ignosco. Ne' composti, vale «in, verso, sopra»; talvolta ha senso negativo: irritus, impurus.
- i) sub resta invariata; eccetto che innanzi a c, f, p si assimila per lo più a queste consonanti e così pure a g, m, r: subdo, subluo ecc.; succurro, sufficio, suppono; suggero, summoveo, surripio. Trovasi talvolta la forma sus, risultante da subs, in suscipio, sustineo ecc. (su-spiro per sus-spiro; suspicor). Ne' composti vale «sotto, di soppiatto, dal basso in alto», e serve anche a rimpicciolire l'idea principale.

A) com sempre innanzi a b, m e p; innanzi a vocali, a gn e n sempre co, come coalesco, cohaereo, cognosco, cônecto, conexio, conexus, cônitor, côniveo, cônubium; com solamente in comedo, comes, comitium, comitor; innanzi a l, r, si assimila con queste consonanti: colligo, corrodo; del resto sempre con: concilium, condo ecc.

- l) dis, invariata innanzi a c, p, q, t e s seguite da vocale: discedo, disputo, disquiro, distinguo, dissolvo; innanzi a f, si assimila con questa consonante: differo (distuli, dilatum); del resto sempre di: diduco, diruo, disto ecc. (dirimo da dis ed emo).
- m) re, invariata: removeo, reduco; innanzi a vocali sempre red, come redarguo, redeo ecc.; aggiungasi reddo. Refert, da refero, riporto; ma refert, da res e fero, importa.
- n) sē, invariata: sēduco; solamente sēditio (da sē e ire); sobrius, sobrio, diginno, per se-sebrius; socors, di poco cuore, di poco senno, solvo, sciolgo, per se-luo.

#### § 186.

1. Composti avverbiali diconsi quelli, nei quali la parola specificativa fa, rispetto alla fondamentale, l'uffizio di un avverbio. — Tali sono:

inter-rex, interré
con-discipulus, condiscepolo
cog-nomen, cognome
dis-par, dispari
dis-similis, dissimile
in-dignus, indegno
in-eplus, inetto (aplus)
per-brevis, molto breve
prae-clarus, illustre
male-dicus, maledico
brevi-lòquus, breve nel parlare (per
breviter loquens)
sub-molestus, alquanto molesto

cis-alpīnus, cisalpino, al di quà delle Alpi.

Con-vŏco, convoco
co-ĕo, convengo, m'aduno
com-ĕdo, mangio
amb-io, giro, vo intorno
am-plector, abbraccio
dis-curro, corro qua e là
di-scindo, squarcio
dī-rumpo, rompo, distacco
dī-mitto, licenzio
rĕ-pello, ribatto, respingo
rĕ-vertor, ritorno, rigiro

rëd-eo, ritorno, torno indietro rë-pugno, ripugno, ribatto sē-dūco, seduco, conduco in disparte sē-iungo, separo dē-dūco, conduco via de-spēro, dispéro pro-fugio, mi rifugio prōd-eo, esco fuori sub-iicio, sottometto sus-cipio, imprendo, assumo suc-cēdo, succedo ad-mīror, ammiro ar-rīdeo, arrido al-loquor, tengo un discorso circum-do, circondo circum-eo, vo in giro ob-rēpo, m'insinuo oc-curro, corro incontro

op-pono, oppongo oc-cido, uccido (caedo) oc-cido, cado giù (cădo), tramonto per-dūco, conduco attraverso per-doceo, istruisco bene trans-iicio. gitto oltre, tragitto trā-iicio. trā-do, consegno ā-mitto, perdo ab-do. nascondo abs-tineo, mi astengo (teneo) ex-pono, espongo ē-bibo, bevo tutto in-fundo, infondo im-pono, impongo ir-rumpo, irrompo il-labor, sdrucciolo dentro, cado dentro.

#### § 187.

II. Composti sintattici sono quelli, nei quali la parola specificativa si riguarda come un caso dipendente dalla parola fondamentale:

armiger, armigero (arma gerens)
artifex, artefice (artem faciens)
particeps, partecipe (partem capiens)
tubicen, trombetta (tubā canens)
tibīcen, flautista (per tibiicen, tibiā canens)
agricola, agricoltore (agrum colens)
fratricīdium, fratricidio (fratris caedes)
ignivomus, ignivomo (ignem vomens)
honorificus, onorifico (honorem faciens)
animadverto, osservo (animum adverto)
aedifico, edifico, fabbrico (aedes facio)
gratificor, compiaccio (gratum facio)
belligero, guerreggio (bellum gero).

A questi appartengono anche i così detti composti improprii, cioè quelli che risultano dalla colleganza di forme grammaticali compiute, in modo da esprimere una sola nozione, come respublica, lo Stato, il Comune, in vece di cui puossi anche dire disgiuntamente res publica; così pure iusiurandum, il giuramento; tresviri, i triumviri. In questi

nomi si declinano tutte e due le parole, come: reipublicae, iurisiurandi, triumvirum. Sono parimente composti improprii Senatūsconsultum, il decreto del senato; populīscītum, il decreto del popolo. Dicesi
pero resque publica; senatusque consultum.

Nota. Trovansi verbi composti con verbi (mediante la vocale copulativa è) soltanto dove facio sia la parola fondamentale; come arèfacio, io faccio secco, rasciugo, da arère, esser secco, e facio; cfr. § 144. 4. Ne' composti con preposizioni, facio si muta sempre in ficio (§ 120, 3); al contrario, ne' composti con nomi diventa fico o ficor, come magnifico, aedifico, gratificor, testificor.

#### § 188.

III. Composti possessivi, che dinotano il possesso:
magnanimus, magnanimo (magnum animum habens)
quadrupes, quadrupede (quatuor pedes habens)
capripes, capripede (caprae pedes habens)
affinis, affine (che ha il confine presso)
concors, concorde (che ha il cuore unito)
discors, discorde
triceps, tricipite (tria capita habens).

Tutti i composti di questa categoria, nei quali entra una delle preposizioni a, de, ex, in e se, hanno senso negativo:

amens, pazzo, folle demens, demente demens, demente decolor, scolorato (colorem non habens, sine colore) expers, privo (partem non habens, sine parte) exspes, senza speranza, disperato informis, informe, brutto infamis, infame inermis, inerme iners, inerte (senza arte), pigro securus, sicuro, senza sospetto, senza pensieri.

# PARTE SECONDA

#### TEORICA DELLA PROPOSIZIONE

ossia

#### SINTASSI.

CAPO XXXII. — Della Proposizione.
— Concordanza delle parti della Proposizione.

#### § 189.

1. 1. Chiamasi proposizione l'espressione di un pensiero per mezzo di parole.

Ogni proposizione è composta di due parti essenziali, che sono il soggetto e il predicato. Soggetto (lat. subiectum, da subiicere) è ciò che è sottoposto al nostro discorso, cioè quella sia cosa sia persona, della quale si dice alcuna cosa; predicato (praedicatum, da praedicare, enunziare) è ciò che si dice del soggetto.

2. Tanto il soggetto quanto il predicato possono essere determinati e ampliati per mezzo di proposizioni dipendenti o accessorie.

Tuus amor mihi gratus est = quod me amas, mihi gratum est. Agnoscimus diligentiam vestram = agnoscimus, vos diligentes esse. Bonum regem omnes amant = regem, qui bonus est, omnes amant. Legati missi sunt ad res repetendas = ut res repeterent.

Queste proposizioni dipendenti piglian diverso nome secondo il loro diverso ufficio, cioè secondo le varie parti della proposizione o del discorso da esse rappresentate, e chiamansi quindi proposizioni soggettive, oggettive (l'una e l'altra insieme anche proposizioni sostantive), attributive, avverbiali.

3. Ogni proposizione, che stia da sè, chiamasi proposizione prin-

cipale. Le proposizioni che contengono una proposizione principale ed una proposizione accessoria, chiamansi proposizioni composte; per contrario, le proposizioni principali, che non sono accompagnate da alcuna proposizione accessoria, chiamansi proposizioni semplici. Le proposizioni accessorie che dipendono da una proposizione principale, chiamansi proposizioni accessorie di primo grado, le proposizioni accessorie che dipendono da un'altra accessoria di primo grado, chiamansi accessorie di secondo grado ecc.

Le proposizioni accessorie di secondo, terzo e quarto grado rendono

per lo più impacciato e pesante il discorso.

4. Tutte le proposizioni principali sono tra loro coordinate; le accessorie sono subordinate alla principale, ma sono coordinate tra loro, se sono accessorie dello stesso grado.

5. Le proposizioni accessorie sono a) proposizioni congiunzionali (§ 165 segg.); b) proposizioni interrogative indirette (§ 176. 263); c) proposizioni relative (§ 257 segg.).

6. Una proposizione o un aggregato di proposizioni, che dia un

senso compiuto, chiamasi periodo.

- 7. Secondo il posto che tengono le proposizioni nel periodo, quella che precede si chiama protasi, cioè proposizione anteriore; quella che segue, apodosi, cioè proposizione posteriore; quella di mezzo, proposizione intermedia.
- 8. Due o più proposizioni, che abbiano comune uno o più incisi, possono raccogliersi insieme, esprimendo una volta sola quell'inciso che è loro comune, e chiamansi proposizioni contratte. Unius viri prudentia Graecia liberata est Europaeque succubuit Asia. Eadem utilitatis, quae honestatis, est regula.
- II. 1. Il soggetto d'una proposizione o è un nome sostantivo, o è un'altra parola e anche un'unione di due o più parole adoperate a modo di sostantivo. Il soggetto, quando è un nome o un pronome, si pone nel nominativo.
  - 2. Il predicato o è un verbo o è un nome accoppiato con un verbo.
- 3. In ogni proposizione il predicato dee concordare più esattamente che sia possibile col soggetto.
- a) Il verbo concorda sempre nella persona e nel numero col soggetto.
- b) L'aggettivo e il participio concordano sempre nel numero, nel caso e nel genere col soggetto.
- c) Il sostantivo concorda sempre nel caso e, quando è possibile, anche nel numero e nel genere col soggetto, zed by Google

Experientia docet. Varietas delectat. Virtus manet, divitiae percunt. Aves volant, pisces natant. Tu doces, nos discimus.

Animus hominis est immortalis, corpus est mortale. Flos est caducus. Divitiae sunt incertae.

Usus est optimus magister. Vita rustica parsimoniae magistra est. Leo est rex animalium. Aquila est regina avium.

Indus est omnium fluminum maximus. Probus invidet nemini. Multi semper volunt, nunquam faciunt. Duo cum faciunt idem, non est idem. Errare humanum est. Nemo nascitur doctus. Nemo fit casu bonus.

Roma a Romulo condita est. Thebae ab Alexandro dirutae sunt. Africa est nutrix leonum. Athenae omnium artium inventrices fuerunt.

- Nota 1. Se il soggetto è un pronome personale, comunemente si tralascia, potendosi agevolmente riconoscere dal verbo, come: Homines sumus, errare possumus. Ma volendo far spiccare il detto pronome, il che avviene soprattutto ne' contrapposti, conviene esprimerlo. Ego credo, tu dubitas.
- Nota 2. Se il nome che appartiene al predicato, è uno dei sostantivi detti mobili, cioè di quelli che hanno una desinenza pel maschile e un'altra pel femminile (§ 4.5), dee sempre concordare col soggetto. Flos est nuntius veris, il fiore è messaggero della primavera. Ciconia est nuntia veris, la cicogna è messaggera della primavera. Quando, per altro, il soggetto sia di genere neutro, può il nome del predicato rimanere maschile, come: Tempus est optimus magister.

In altri casi riesce spesso impossibile la concordanza. Roma erat lumen orbis terrarum. Captivi militum praeda fuerunt. Athenae claris-

sima urbs Graeciae fuerunt (o fuit).

Talvolta si adopera come sostantivo il neutro d'un aggettivo, e allora rimane anche nel predicato, come: Turpitudo peius est quam dolor (un male peggiore). Mors omnium rerum extremum est. Cfr. § 237. 4.

- Nota 3. Il verbo est, sunt si omette qualche volta, segnatamente nel parlare animato e conciso, nelle sentenze, ne' proverbi ecc. Quot capita, tot sententiae (sottint. sunt); suus cuique mos (sottint. est). Coi participii e cogli aggettivi manca talvolta anche l'infinito esse, meno frequentemente erat, sit, ecc.
- Nota 4. Talvolta la parola dipendente si costruisce a norma non già della parola reggente, ma dell'idea in essa contenuta; e dicesi allora che si fa una costruzione secondo il senso (κατὰ σύνεσιν). Ora, per quel che riguarda il predicato, son da considerare a questo proposito tre casi:
- a) Con un nome collettivo nel singolare, il predicato può anche mettersi in plurale. Multitudo hominum concurrerunt (o concurrit). Pars perezigua, duce amisso, Romam inermes delati sunt (o inermis delata est).
- b) Con millia e capita, spesso si pone il predicato nel maschile. Sex millia hostium caesi sunt. Capita coniurationis securi percussi sunt.
  - c) Con partim partim, nel significato di alii alii o alia alia,

il predicato si pone nel genere del nome, a cui mentalmente si riferisce. Partim e nobis timidi sunt, partim a re publica aversi. Bonorum partim necessaria sunt, partim non necessaria.

Nota 5. Col verbo esse, nel senso di «stare, esistere, trovarsi» e simili, usansi eziandio, in vece d'un sostantivo o d'un aggettivo, avverbi di specificazione, come: Hostes prope sunt. Patria est, ubicunque bene est (dove alcuno si trova bene). Sic est vita hominum. Ita sum. Deus semper fuit et semper erit.

Nota 6. Talvolta il verbo concorda col nome, che appartiene al predicato, invece di concordare col soggetto, specialmente se si trova più vicino a quello che a questo. Non omnis error stultitia dicenda est.

Nota 7. Dicesi anche nos per ego, noster per meus (non però mai vos per tu); gli storici usano spesso, specialmente quando parlano di milizie, miles, Romanus, Volscus, etc. per milites, Romani, Volsci.

Soggi. E. § 190.

1. Se in una medesima proposizione vi sono due o più soggetti, il predicato si mette nel numero plurale. Se i soggetti sono di persona diversa, il predicato deve accordarsi colla prima, e, in difetto di questa, colla seconda.

Romulus et Remus Romam condiderunt. Si tu et mater tua valetis, bene est; ego et pater tuus valemus.

2. Se i varii soggetti della proposizione sono tutti del medesimo genere e son nomi d'esseri animati, il nome del predicato si conforma ad essi nel genere; se i soggetti differiscono nel genere e dinotano pure essere animati, il nome del predicato sarà maschile e di numero plurale.

Veneno absumpti sunt Hannibal et Philopoemen. Iuno et Minerva Troianis inimicae erant. Pater mihi et mater mortui sunt.

3. Se i soggetti sono nomi di cose inanimate e dello stesso genere, il nome del predicato si porrà talvolta in questo medesimo genere, ma più spesso nel neutro plurale; se sono di genere diverso, il predicato si porrà sempre nel neutro plurale.

Grammatice quondam et musice iunctae fuerunt. Honores et victoriae fortuita sunt (cose fortuite). Stultitia et temeritas et iniustitia et intemperantia fugienda sunt.

NOTA 1. Se i due soggetti sono considerati come una cosa sola, il predicato si pone nel numero singolare. Religio et fides anteponatur amicitiae. Senatus populusque Romanus decrevit.

Nota 2. Spesso per altro il predicato si accorda solamente col soggetto più vicino, e vuolsi sottintendere rispetto all'altro. Homerus fuit

et Hesiodus ante Romam conditam. Brachia modo atque humeri liberi ab aqua erant. Visae nocturno tempore faces ardorque caeli.

Nota 3. Si può dire: Ipse dux cum aliquot principibus capitur, e anche capiuntur, secondo il § 189. II. Nota 4.

1. L'aggettivo, sia come attributo sia come predicato, si accorda in genere, numero e caso col sostantivo a cui si riferisce.

Mala societas depravat bonos mores. Bella civilia sunt nefaria. Hominis utilitati agri omnes et maria parent (oppure et omnia maria).

2. La stessa regola vale per i pronomi, i participii e i numerali, quando sono congiunti con un sostantivo.

Hi viri doctissimi sunt. Acti labores iucundi sunt. Coniunctae vires plus valent. Duas aures habemus et unum os.

3. Se il pronome non va congiunto esso stesso con un sostantivo, dovrà concordare nel genere e nel numero col sostantivo, a cui si riferisce, ma il suo caso dipenderà dall'uffizio che fa nella proposizione.

Dolores, quos deus dat, utiles sunt; huic credamus, hunc veneremur. Agricola serit arbores, quarum fructus ipse nunquam adspiciet. Socrates succubuit odio malorum, in quod sine sua culpa inciderat.

- Nota 1. Se il pronome si riferisce a più sostantivi, valgono le regole esposte al § 190. Fortunam nemo ab inconstantia et temeritate seiunget, quae digna certe non sunt deo.
- Nota 2. Il pronome dimostrativo, quando non si riferisce a un determinato vocabolo, ma ad un intero concetto, concorda in latino col nome del predicato; per es. questo è ben violenza, ista quidem vis est (anche in italiano si dice « questa è ben violenza »). Similmente : Isti sunt fructus neglegentiae. Haec fuga est, non profectio. Hic murus aheneus esto: Nil conscire sibi, nulla pallescere culpa!
- NOTA 3. Se il pronome va ancora congiunto con un nome del predicato, si accorda d'ordinario con questo nome, se si tratta d'un'osservazione accessoria o d'un'apposizione; al contrario s'accorda col nome antecedente, se si vuole determinare e specificare cotesto nome. Epicurus (hoc enim vestrum lumen est) istud negat. Thebae, quod Boeotiae caput est, in magno motu erant. Animal hoc plenum rationis, quem vocamus hominem (raramente quod vocamus hominem). Est genus quoddam hominum, quod Helotae vocatur.

Circa il costrutto: ego qui vidi, io che ho veduto, e simili, cfr. § 238. 4.

4. Anche un sostantivo può aggiungersi a un altro sostantivo per determinarlo o qualificarlo, e concordare con esso nel caso; come Antiochia urbs, la città d'Antiochia; Tarquinius rex, il re Tarquinio. Digitized by GOQ81

SCHULTZ, GRAMM. LAT.

Se il sostantivo così aggiunto fa le veci di una proposizione abbreviata, chiamasi apposizione.

L'apposizione è di due maniere, cioè: q) relativa, se tiene il luogo d'una proposizione relativa, come: Alexander, rex Macedonum, Babylone mortuus est, in luogo di qui rex Macedonum erat; b) avverbiale, se fa le veci d'una proposizione avverbiale; il che avviene segnatamente, quando s'accenna l'età d'un uomo, la carica o l'ufficio di cui è investito, come: Cato senex litteras graecas didicit, in luogo di cum senex esset, quando era già vecchio, nella sua vecchiaia.

5. Il nome d'apposizione si mette nello stesso caso del sostantivo, a cui si riferisce; e quando sia possibile, anche nello stesso numero e nello stesso genere, secondo il § 189. II. Nota 2.

Marcus Tullius Cicero, clarissimus orator Romanorum, ab Antonio occisus est. Pythagoras, vir sapientissimus, maxime commendabat frugalitatem, genitricem virtutum.

Alexander adolescens Philippo patri successit. Appium Claudium senem omnes verebantur.

Athenae, urbs clarissima Graeciae. Tempus, optimus magister. Memoria, omnium rerum thesaurus.

- Nota 1. Il predicato in questo caso si accorda sempre col vero soggetto della proposizione. Tullia, deliciae nostrae, munusculum tuum flagitat. Solo coi nomi di città il predicato si conforma spesse volte al sostantivo dell'apposizione, come: Coriòli, oppidum Volscorum, captum est.
- Nota 2. Anche nell'apposizione e coi pronomi ha luogo talvolta la costruzione secondo il senso accennata al § 189. II. Nota 4. Concursus populi, mirantium, quid rei esset (come se precedesse hominum). Veiens bellum ortum est, quibus Sabini arma coniunwerant (come se fosse Veientium in luogo di Veiens). Trovasi bene spesso ew eo numero, qui sunt (per eorum). Amicitia est ew eo genere, quae prosunt. Circa l'apposizione con un relativo cfr. § 238. 5.
- NOTA 3. L'apposizione ad un pronome possessivo si costruisce nel genitivo. Nomen meum absentis tibi honori fuit. Similmente si dice, per rinforzare l'idea del possesso, meum ipsius, tuum unius; § 210. 3.
- Nota 4. Quando l'apposizione è meramente comparativa, il nome dell'apposizione si fa precedere da ut o tamquam. Aegyptii canem et felem ut deos colunt. Cicero haec cecinit ut vates.
- 6. Non pochi aggettivi e pronomi si costruiscono in italiano nel singolare, che in latino amano la forma del neutro plurale; per es. omnia, ogni cosa, tutto; haec, questo.

Si userà in questo caso il plurale, quando si accenni a più d'una cosa; il singolare, se ad una sola.

Omniu praeclara rara (sunt), tutto ciò, che è eccellente, è raro (cioè omnes res praeclarae). Omnia, quae videmus, a deo creata sunc. Nostra etiam vestra sunt. Multa a multis hominibus narrantur, quae vera non sunt.

Ma si dirà: Epaminondas pro patria mortuus est: hoc ei decorum fuit.

7. I Latini dicono: Hostes terga verterunt; non tergum. Così pure Cn. et P. Scipiones, Gneo e Publio Scipioni; Catones, Catoni, cioè uomini come Catone.

# CAPO XXXIII. — Dell'uso dei Casi. Uso del Nominativo.

#### § 192.

- 1. Il soggetto della proposizione si mette al nominativo.
- 2. VERBI CON DUE NOMINATIVI. Non solo il nome del soggetto, ma anche quello del predicato si pone nel nominativo con alcuni verbi, i quali perciò si costruiscono con due nominativi. Tali verbi sono:
- a) Sum, io sono, so, evado, exsisto, divengo; nascor, nasco; maneo, rimango; morior, muoio; videor, sembro; appareo, apparisco ecc.

Nemo fit casu bonus. Nemo nascitur doctus. Puerorum amicitiae stabiles non manent. Sol maior apparet, quam luna.

- b) I passivi appellativi, come nominor, vocor, appellor, dicor.

  Apud Lacedaemonios ii, qui amplissimum magistratum gerunt, nominantur senes. Cicero pater patriae appellatus est. Iustitia erga deos religio dicitur, erga parentes pietas.
- c) Molti altri verbi passivi della stessa natura dei precedenti, in quanto che servono ad unire il soggetto coll'aggettivo o col sostantivo del predicato, senza il quale la proposizione rimarrebbe incompiuta. Questi verbi sono: putor, habeor, iudicor, existimor, son tenuto, giudicato, stimato; creor, eligor, sono creato, eletto; dicor, nominor, sono nominato; fio, efficior, son fatto; declaror, son dichiarato; renuntior, son proclamato.

Multi putantur docti, qui non sunt. Post Romulum Numa Pompilius rex creatus est. Hannibal a militibus dux est factus. Cicero ab universo populo consul declaratus erat. Consul omnibus centuriis Sulla renuntiatus est.

3. Gli anzidetti verbi si costruiscono con due nominativi, anche quando sono posti all'infinito e retti da uno dei così detti verbi ser-

vili, cioè possum, volo, cupio, debeo, audeo, scio, disco, coepi, pergo, desino ecc. Cír. § 266. 3.

Beatus esse sine virtute nemo potest. Cato esse, quem videri bonus malebat. Omnes improbi miseri putari debent. Oracula evanuerunt, postquam homines minus creduli esse coeperunt.

- 4. Il verbo videor si deve costruire personalmente, coll'infinito e col nome del predicato nel nominativo; per es., sembra che io sia ammalato, videor aegrotus esse; sembra che tu sii ammalato, videris aegrotus esse; sembra che egli sia ammalato, videtur aegrotus esse; sembra che noi siamo ammalati, videmur aegroti esse; sembra che voi siate ammalati, videmini aegroti esse; sembra che siano ammalati, videntur aegroti esse (§ 273); e così di seguito: sembrava che tu fossi ammalato, videbaris aegrotus esse ecc.
- 5. Anche i verbi dicor (perhibeor, putor, traditur, fertur, feruntur), si dice che io, si narra, si racconta, si crede che io ecc., si costruiscono personalmente nello stesso modo del verbo videor.

Tu verus patriae diceris esse pater. Aristides omnium iustissimus traditur fuisse (si dice che Aristide sia stato ecc.). Xanthippe, uxor Socratis, morosa fuisse fertur. Veteres Germani fortissimi fuisse feruntur (dicuntur, perhibentur, putantur).

- 6. La particella italiana « si » in unione con un verbo si esprime in latino:
- a) per il verbo passivo, come: Rex laudatur, si loda il re, cioè è lodato il re.
- b) per la terza persona plurale dell'attivo o del deponente, come: Regem laudant, si loda il re, cioè lodano il re. Alla stessa guisa le locuzioni italiane « si dice, si narra, si crede, si chiama » si rendono spesso in latino per dicunt, tradunt, ferunt, putant, vocant. Vulgo admirabantur Pompeium, s'ammirava da tutti Pompeo.
- c) per la prima persona plurale dell'attivo o del deponente, quando chi parla inchiude nel discorso anche se stesso, come: Facile credinus, quod optamus, si crede facilmente ciò che si desidera. Admiramur, quae non intellegimus, si ammira quello che non s'intende.
- d) Notinsi pure i seguenti costrutti: Cavendum est, convien guardarsi; virtutem auro non emes, la virtù non si può comprare con l'oro; dicas, diresti, si direbbe; putares, avresti creduto, si sarebbe creduto. V. § 248. 3. a; cfr. § 267. 2 e § 268. 3.

Digitized by Google

# CAPO XXXIV. — Uso dell'Accusativo.

#### § 193.

ACCUSATIVO DI OGGETTO. — Tutti i verbi transitivi vogliono all'accusativo il nome esprimente l'oggetto immediato dell'azione.

In generale sono transitivi in latino quegli stessi verbi, che sono transitivi in italiano.

Deus mundum creavit. Artificem commendat opus. Boni cives bonum regem amant. Scipio vicit Hannibalem. Virtus nullam mercedem postulat.

Queste proposizioni possono anche esprimersi col verbo passivo senza alterarne il senso: Mundus a deo creatus est. Bonus rex amatur a bonis civibus. Cfr. § 220. 3.

# § 194.

Sono transitivi in latino e reggono perciò l'accusativo alcuni verbi, ai quali corrisponde talvolta in italiano un verbo intransitivo. Cosi iŭvo, io giovo (propr. io aiuto), deficio, io vengo meno (propr. io abbandono), effügio, io scampo (propr. io sfuggo).

Iuvo si costruisce anche nel passivo: iŭvor, io sono aiutato, iuvaris, iuvatur ecc.

Audaces fortuna iuvat. Bonos nunquam honestus sermo deficiet. Mortem effugere nemo potest.

- Nota 1. I verbi sequor, sector, seguo, seguito, e i loro composti, come consequor, conseguisco, ottengo, prosequor, accompagno, reggono l'accusativo; ma obsequor, secondo, obbedisco, vuole il dativo. I verbi adūlor, adulo, aemŭlor, emulo, reggono l'accusativo, talvolta anche il dativo, ma blandior, accarezzo, lusingo, si costruisce sempre col dativo; aequare, nel senso di agguagliare, far uguale, si costruisce con l'accusativo e col dativo, come urbem solo aequare; ma aequiparare più raramente usato, con senso di uguagliare, pareggiare, si costruisce col solo accusativo.
- Nota 2. Si dice in latino: deficere animo, scoraggirsi, perdere il coraggio; deficere a re publica, staccarsi dalla repubblica; deficere ad hostem, passare dalla parte del nemico. Similmente: effugere ex manibus, fuggire dalle mani; effugere manus, sfuggire, cansare le mani; fugere aliquem, fuggire alcuno; fugere ab aliqua re, rifuggire da alcuna cosa.
- Nota 3. Molti verbi intransitivi possono anche reggere l'accusativo del nome tratto da loro stessi, accoppiato con un aggettivo, come: miseram vitam vivere; eosdem cursus currere; così pure si dice servitutem servire, essere schiavo, con maggior efficacia che non avrebbe il semplice servire.

Nota 4. Alcuni verbi, e specialmente quelli, che esprimono un sentimento sgradevole, reggono talora l'accusativo, comecchè siano intransitivi; per es. casum amici dolere, dolersi della sventura dell'amico; horrere mortem, aver orrore della morte. Parimente si dice: sitire sanguinem, aver sete di sangue; crocum olere, gettare odore di croco; malitiam olere, lasciar trasparire la malizia; ridere aliquem, ridersi di uno. Si dice ugualmente bene desperare aliquid, de aliqua re e alicui rei, disperare di che che sia.

Nota 5. Anche con altri verbi intransitivi e con locuzioni equivalenti a verbi intransitivi, si pone spesso nell'accusativo un pronome di genere neutro, laddove un sostantivo dovrebbe esser messo in un altro caso od essere accompagnato da una preposizione. Istud magnopere lastor, per ista re. Hoc tibi auctor sum, per huius consilii. Cfr. § 198. 3.

#### § 195.

Molti verbi intransitivi, che denotano moto, divengono transitivi entrando in composizione con preposizioni, e reggono l'accusativo. Ciò avviene di regola ne'composti colle preposizioni circum, per, praeter e trans, come: circumfluo, scorro intorno; percurro, percorro; praetereo, oltrepasso; transeo, passo.

Spartam Eurotas amnis circumfluit. Cupiditates omnium mentes pervagantur. Sententiae saepe acutae non acutorum hominum sensus praetervolant. Peccare est tamquam transire lineas.

- Nota l. Anche supergredi, supervadere reggono l'accusativo. Notisi ancora: adire aliquem, rivolgersi ad uno, andar da uno, pregarlo o interrogarlo; aggrèdi aliquem, assalire uno; convenire aliquem, andar a trovare uno; inire societatem, far lega, società; inire magistratum, entrare in carica; inire consilium, formare un disegno; adire hereditatem, andare al possesso di un'eredità; obire negotium, eseguire un'incumbenza; obire diem opp. diem supremum, morire; transire (excedere) modum, passar la misura (ma si dirà invece excedere ex urbe oppure excedere urbe, partirsi dalla città); subire periculum, correr un pericolo, mettersi ad un rischio.
- NOTA 2. Si dice anteire, antecedere, praecedere alicui e aliquem, passar innanzi ad uno, superarlo; excellere ceteris (dat.) e inter ceteros, segualarsi tra gli altri; cost pure praestare alicui, raramente praestare aliquem, esser superiore ad alcuno.
- Nota 3. Oltre ai verbi che dinotano il moto, diventano transitivi entrando in composizione anche i verbi seguenti: alloqui, parlare ad uno; allatrare, latrare contro uno; obsidere, assediare; oppugnare, combattere, assaltare, expugnare, espugnare, prender d'assalto.

#### § 196.

1. I verbi impersonali, i quali esprimono un sentimento sgra-

devole (§ 154. 2): piget, m'incresce, pudet, mi vergogno, poenitet, mi pento, taedet, ho a noia, miseret, ho compassione, vogliono all'accusativo il nome della persona, che prova il rincrescimento, la vergogna, il pentimento ecc., e al genitivo il nome della persona o della cosa, che sono l'oggetto di questi sentimenti. Se tale oggetto è espresso da un verbo, questo si mette all'infinito.

Piget me stultitiae meae. Pudeat te tuae neglegentiae. Nunquam primi consilii deum poenituit. Taedet me vitae. Eorum nos magis miseret, qui misericordiam nostram non requirunt, quam qui illam efflagitant. Non me poenitet vixisse.

Nota. In vece del genitivo, il neutro d'un pronome si pone nell'accusativo. Sapiens nihil facit, quod eum poenitere possit. Cfr. § 194. 5.

2. I verbi decet, conviene, e dedecet, disdice, vogliono il nome della persona all'accusativo. Cfr. § 154. Nota 3.

Adolescentem decet verecundum esse. Oratorem dedecet irasci. Parvum parva decent. Candida pax homines, trux decet ira feras.

3. Anche i verbi fallit, fugit, praeterit nel senso di «essere ignoto, uscir di mente, sfuggire» si costruiscono col nome della persona nell'accusativo; similmente si dice iuvat, delectat me, mi piace, mi fa piacere.

#### § 197.

Doppio accusativo. — Molti verbi transitivi si costruiscono con due accusativi, uno, che esprime l'oggetto, e l'altro, che esprime il predicato. Tali sono:

- 1. I verbi che significano « chiamare, fare, eleggere, creare », come: vocare (appellare, dicere, nominare) aliquem patrem, chiamar uno padre; facere (anche efficere o reddere) aliquem beatum o regem, fare uno felice, farlo re; creare (eligere) aliquem ducem, eleggere uno a capitano; renuntiare aliquem consulem, proclamare alcuno console.
- 2. I verbi che significano «avere, dare, mostrare, riconoscere» ecc., come: habere (sumere, dare, cognoscere) aliquem amicum, avere (prendere, dare, conoscere) alcuno per amico, avere in lui un amico; praestare (praebere, ostendere) se fortem, diportarsi da uomo forte, mostrarsi forte.
- 3. I verbi che significano « reputare, giudicare, dichiarare », come: putare (ducere, existimare, iudicare) aliquem divitem, tenere uno per ricco, reputarlo ricco; declarare aliquem hostem, dichiarare nemica alcuno.

Il passivo di questi verbi si costruisce con due nominativi, § 192; le particelle italiane «a, per» che talora si usano con questi verbi, non si esprimono in latino.

Romulus urbem ex nomine suo Romam vocavit. Sola religio vitam beatam facit (efficit, reddit). Post Romulum populus Numam Pompilium regem creavit. Ciceronem universus populus consulem declaravit. Natura homini praescripsit, ut nihil pulchrius quam hominem putaret. Praesta te eum, qui mihi a teneris, ut Graeci dicunt, unguiculis es cognitus.

Nota 1. Qui vuolsi anche notare la frase facere aliquem certiorem, informare, far consapevole alcuno, che si costruisce col genitivo della cosa oppure col de; per es. Patrem consilii mei certiorem feci, e anche de consilio meo. — Reddere è usato qualche volta nell'attivo per facere, efficere, ma nel passivo non si usa in questo senso reddi, che significherebbe propriamente « esser restituito »; ma in sua vece fieri, effici. Si trova pure: habere aliquem pro hoste, (in) hostium numero o inter hostes, tenere uno per nemico; così anche pro nihilo putare, non fare alcun conto (raramente nihil putare).

NOTA 2. Gerere se, portarsi, diportarsi, affine di significato a praestare se, mostrarsi, non si accoppia con un aggettivo, ma soltanto con un avverbio. Turpiter se gessit; quomodo se gessit (ma invece: qualem se praestitit).

#### § 198.

Doppio accusativo d'oggetto. — 1. I verbi doceo (edoceo), insegno, e celo, tengo nascosto, vogliono all'accusativo così il nome di persona come quello di cosa.

Philosophia nos multas res docuit. Ciceronem Minerva omnes artes edocuit. Non te celavi hunc sermonem.

Nota. Nella stessa maniera che si dice doceo te latinam linguam, si può auche dire doceo te latine loqui, t'insegno a parlar latino (infinito oggetto). Doctus litteris graecis (raro litteras graecas), dotto nelle greche lettere. Docere aliquem de aliqua re, fare avvisato uno, dar notizia a uno di una cosa. Dicesi anche celare aliquem de aliqua re, tener nascosta una cosa ad uno, e nel passivo solamente celor de hac re, non hanc rem.

2. I verbi posco (reposco) e flagito, chiedo, domando, vogliono il nome della cosa domandata nell'accusativo. Se al nome della cosa va anche unito quello della persona a cui si fa la domanda, questo o si mette anche nell'accusativo o si mette all'ablativo con ab; quindi poscere o flagitare aliquem aliquid o aliquid ab aliquo, domandare una cosa ad uno o domandare uno di una cosa.

Nulla salus bello, pacem te poscimus omnes. Cuesar Aeduos frumentum flagitabat. Nihil a te posco. Quid artes a te flagitent, tu videbis.

Nota l. I verbi postulare, petere, domandare, chiedere, quaerere, interrogare, chiedere, non hanno mai nell'accusativo il nome della persona, a cui si rivolge la domanda o l'interrogazione. Le sole costruzioni usate sono le seguenti: postulare aliquid ab aliquo; petere aliquid ab aliquo; quaerere ex (ab) aliquo (domandare a uno, cioè interrogarlo). Amicus ab amico nihil postulabit, nisi quod honestum est. Athenienses a Lacedaemoniis auxilium petierunt. Quaesivi ex patre, quid facerem.

Nota 2. Coi verbi orare e rogare, pregare, si esprime per lo più un nome solo, cioè o quello della persona che si prega o quello della cosa per cui si fa la preghiera, e il nome espresso si pone nell'accusativo. Non mancano però esempi, dove si trovano insieme usati i due accusativi. Iugurtha Metellum per legatos pacem oravit. Deos vitam roga et salutem. Quando è espresso nell'accusativo il nome della persona, la cosa viene per lo più significata mediante una proposizione colla particella ut o ne (§ 250; 275). Spesso si tace il nome della persona, come: Legatos ad Caesarem miserunt, qui rogarent auxilium (a domandare aiuto).

3. Molti verbi transitivi, segnatamente quelli che significano cinterrogare o de esortare o reggono due accusativi, uno di persona, l'altro di cosa che per lo più si esprime con un pronome di genere neutro. Così hoc te interrogo o rogo, questo ti domando, desidero di saper questo da te; illud te oro o rogo, di quello ti priego; istud te hortor o cogo, a questo ti esorto, ti costringo; id unum te moneo o admoneo, questo solo avviso o consiglio ti do.

Hoc te primum rogo, ne animum demittas. Pusionem quendam Socrates apud Platonem interrogat quaedam geometrica. Saepe non audimus ea, quae ab natura monemur.

Nota 1. Del resto si dice interrogare aliquem de aliqua re. Nel linguaggio ufficiale trovasi però usato interrogare sententias, domandare i pareri; rogatus o interrogatus sententiam, domandato del suo parere, del suo voto.

Nota 2. Si dice: Caesar exercitum Ligerim traducit e trans Ligerim; e nello stesso modo si costruiscono traiicio, transmitto, transporto.

# § 199.

Accusativo di estensione. — Il nome che dinota una estensione di tempo o di spazio, si mette all'accusativo. Riguardo al tempo, si mette all'accusativo il termine, che esprime per quanto tempo duri ordinariamente o abbia durato o sia per durare un'azione; riguardo allo spazio, si mette all'accusativo il nome, che esprime la dunghezza,

la larghezza, l'altezza o profondità, e quello che dinota la distanza di un luogo da un altro.

Duodequadraginta annos tyrannus Syracusanorum fuit Dionysius, cum quinque et viginti annos natus (in età di) dominatum occupavisset. A recta conscientia transversum unguem non oportet discedere (nè pur di un dito). Milites aggerem, latum pedes trecentos, altum pedes octoginta, exstruxerunt. Perpetuae fossae, quinos pedes altae (profonde), ducebantur.

- Nota 1. In luogo di quinque annos, per cinque anni, per la durata di cinque anni, dicesi anche per quinque annos. Quinque horis vuol dire « in cinque ore ».
- Nota 2. «Un fanciullo di nove anni» si dice in latino puer novem annorum o novem annos natus; «che è nel nono anno di età, annum agens nonum; «che ha più di nove anni», plus novem annos natus. Cfr. § 226. 1; 227. 2.
- Nota 3. Notisi ancora: aequum spatium ed aequo spatio abesse. Ariovistus millibus (o millia) passuum sex a Caesaris castris consedit. A millibus passuum duobus, a due miglia di distanza (senza indicazione del luogo).
- Nota 4. Per indicare la grandezza, la grossezza d'un oggetto, non si adoperano gli aggettivi magnus e crassus, ma l'ablativo di qualità dei sostantivi magnitudo e crassitudo. Clavi ferrei, digiti pollicis crassitudine, chiodi di ferro grossi un pollice, della grossezza d'un pollice.

#### § 200.

COSTRUZIONE DEI NOMI PROPRII DI CITTÀ. — 1. Coi verbi, che denotano moto verso un luogo, i nomi proprii di città si mettono all'accusativo senza preposizione: ire Romam, andare a Roma, alla volta di Roma; proficisci Karthaginem, partire alla volta di Cartagine. Chiamasi questo accusativo di direzione.

Gli altri nomi di luogo, siano proprii, siano appellativi, pigliano l'accusativo colla preposizione in; la quale preposizione si omette d'ordinario solamente dai poeti.

2. Coi verbi, che denotano partenza da un luogo, i nomi proprii di città si pongono all'ablativo senza preposizione: Romā proficisci, partir da Roma; discedere Babylone, partir da Babilonia.

Gli altri nomi di luogo si mandano di regola all'ablativo con la preposizione ex; § 232.

3. Coi verbi, che denotano stato in un luogo, i nomi proprii di città, se sono di numero singolare ed appartengono alla prima o seconda declinazione, si mettono al genitivo; se sono di numero plurale

ovvero appartengono alla terza declinazione, si mettono all' ablativo senza preposizione: habitare Romae, abitare in Roma; Corinthi, in Corinto; Athenis, in Atene; Delphis, in Delfo; Babylone, in Babilonia.

Gli altri nomi di luogo si volgono regolarmente per l'ablativo

colla preposizione in; § 233.

4. I nomi delle isole più piccole si costruiscono nella stessa maniera dei nomi di città: navigare Delum, navigare a, verso Delo; Deli esse, essere in Delo; Delo proficisci, partire da Delo.

Demaratus, Tarquinii regis pater, Tarquinios Corintho fugit. Ut Romae consules, sic Karthagine quotannis bini reges creabantur. Talis Romae Fabricius, qualis Athenis Aristides fuit. Aeschines orator Athenis cessit et Rhodum se contulit. Caesar Tarracone discessit et Massiliam pervenit. Roma legati Athenas missi sunt. Alexander Magnus Babylone mortuus est. Ephesi templum Dianae erat. Delphis erat oraculum Apollinis. Conon plurimum Cypri vixit.

- Nota 1. Si dice: Pugnatum est ad Brundisium, si combattè a Brindisi, cioè in vicinanza di Brindisi; ad Brundisium venit, venne a Brindisi, cioè presso di Brindisi. Caesar a Gergovia discessit, Cesare parti da Gergovia, cioè dal territorio di questa città. Omnis ora a Salonis ad Oricum, tutta la spiaggia da Salona a Orico, cioè che si stende da Salona a Orico. Ad urbem esse, essere alle porte di Roma, in vicinanza di Roma (urbs si prende spesso per la città di Roma in particolare). Habitare Cypri, abitare in Cipro (città); in Cypro (insula), nell'isola di Cipro.
- Nota 2. Se i nomi proprii di città sono accompagnati dagli appellativi urbs o oppidum, senza alcun aggettivo, questi si mettono avanti al nome della città e ricevono la preposizione in o ex, come: in oppidum Gades, nella città di Cadice; in urbem Romam; in oppido Cittio; ex urbe Alexandria. In unione con totus si omette la preposizione: tota Roma, in tutta Roma; così pure tota domo, in tutta la casa; cfr. § 233. 1.
- Nota 3. Quando urbs e oppidum, accompagnati da un aggettivo, vengono dietro come apposizione a un nome di città, ricevono per lo più anche la preposizione in o ex. Ma coi verbi di stato in luogo si pongono in questo caso sempre all'ablativo, con o senza preposizione, anche quando il nome proprio della città si trova nel genitivo. Demaratus se contulit Tarquinios, in urbem Etruriae florentissimam. Tusculo, ex clarissimo municipio. Archias natus est Antiochiae, celebri quondam urbe oppure in celebri urbe (ma non mai urbis).

#### § 201.

1. Coi verbi indicanti il moto verso un luogo o da un luogo, o lo stato in un luogo, gli appellativi domus e rus si costruiscono come i nomi proprii di città; v. g. domum o rus ire, andare a casa o in cam-

pagna; domo o rure discedere, partire di casa o dalla campagna; domi o ruri esse, essere in casa o in campagna.

Nota. Domus mantiene la stessa costruzione, anche quando è accompagnato da un aggettivo possessivo o da un genitivo di possesso: domi meae, in mia casa; e così domi tuae, suae, nostrae, vestrae, alienae. Domi Caesaris, in casa di Cesare, è anche più usato che in domo Caesaris; trovasi pure domi eius, in casa sua. Quando a domus va unito un altro attributo, allora domus rientra nella regola generale degli appellativi e riceve la preposizione in o ex: in illa domo, in domum celebrem, ex amplissima domo.

Quando l'azione si riferisce a più persone, domus si mette nel plurale; si dirà quindi domos, verso casa, a casa; domibus, da casa.

2. Segue l'analogia di domi il genitivo humi, in terra, a terra, e il genitivo belli o militiae, quando è usato in unione con domi; come domi bellique, in pace e in guerra; domi militiaeque, in città e in campo.

Cicero senex multum ruri vivebat. Domum redibo; libentissime sum domi meae. Nos humi strati haec suspicere non possumus. Caesaris virtus domi militiaeque cognita est.

3. I nomi proprii dei paesi e delle grandi isole ricevono la preposizione: in Italiam proficisci, partire alla volta d'Italia; in Sicilia
morari, dimorare in Sicilia; ex Britannia discedere, partire dalla Bretagna. L'omissione della preposizione in questo caso è rara, benchè
se ne trovi qualche esempio.

#### § 202.

1. Nelle esclamazioni si mette all'accusativo il nome della persona o della cosa, che eccita in noi il sentimento, che viene espresso. Tale accusativo trovasi accompagnato dalle interiezioni heu oppure o e anche senza interiezioni.

Me miserum! Heu me miserum! O hominem fortunatum! O fallacem hominum spem fragilemque fortunam!

Nota. Quando si rivolge il discorso a qualcuno, cioè nella seconda persona, si adopera il vocativo in luogo dell'accusativo. Colle interiezioni vae ed hei si usa il dativo: vae victis, sventura ai vinti; hei mihi misero, o me infelice. Con ecce ed en si adopera d'ordinario il nominativo e talvolta l'accusativo: En vobis iuvenis o iuvenem! eccovi il giovane.

2. Usasi in parecchie locuzioni con libera costruzione il neutro di un pronome nell'accusativo in luogo di altri casi, come: Homo id aetatis, un uomo di tale età, in luogo di ea aetate. Hoc unum laeter,

di questo solo mi rallegro, in luogo di hac una re. Quid tibi auctor sim, che ti potrei io consigliare (laddove fuori del pronome neutro si usa soltanto il genitivo, come: pacis tibi auctor sum, ti consiglio la pace). Cfr. § 194. Nota 5; § 198. 3.

3. Circa l'accusativo retto da preposizioni, vedi § 161 e 163; circa l'accusativo così detto areco. § 226. Nota 3.

#### CAPO XXXV. — Uso del Dativo.

# § 203.

DATIVO DI VANTAGGIO (dativus commodi). — 1. Usasi il dativo con molti aggettivi e verbi, che in italiano sono accompagnati dalla preposizione «a». Tali sono gli aggettivi, che denotano «necessità, utilità, opportunità, attitudine, convenienza, gradimento, somiglianza, prossimità, parentela, facilità» ecc., e i loro contrarii: necessarius (necesse, opus), utilis, gratus, iucundus, aptus, commodus, idoneus, fidus, aequus, aequalis, amicus, similis, propinquus, finitimus, facilis, notus, par, molestus, acerbus, consentaneus, ecc.; e i verbi che significano « giovare, piacere, obbedire, confidare, comandare, perdonare, servire, favorire » ecc.: prosum, placeo, obtempero, oboedio, fido, impero, indulgeo, ignosco, ministro, faveo ecc. Dicesi dicto audiens sum imperatori (con due dativi), obbedisco al capitano, agli ordini del capitano.

Anche alcuni avverbi si costruiscono allo stesso modo, come convenienter naturae vivere.

Apes parent reginae suae. Is qui imperat aliis, serviat ipse nulli cupiditati. Patriae deesse aliis turpe, Camillo etiam nefas est. Mors similis est somno. Quod tibi utile est, mihi iucundum erit. Vir bonus est, qui prodest quibus potest, nocet nemini.

2. Usasi anche il dativo per accennare, in vantaggio o a uso di chi o di che si fa alcuna cosa.

Non scholae, sed vitae discimus. Non nobis solis nati sumus, sed etiam patriae et civibus nostris. Charondas et Zaleucus civitatibus suis leges scripserunt.

Nota 1. Alcuni degli aggettivi succitati, come similis, simile, proprius, proprio, affinis, affine, vicinus, vicino, si costruiscono eziandio col genitivo; v. g. «somiglia a me, è mio simile» si traduce sempre mei similis est. Utilis, aptus, idoneus si costruiscono per lo più col nome della cosa nell'accusativo retto dalla preposizione ad, come: ad nullam remutilis, aptus ecc. — Propior e proximus si trovano usati col dativo e

coll'accusativo, qualche rara volta anche coll'ablativo retto dalla preposizione a: propior urbi e urbem, raramente ab urbe.

Nota 2. V'ha anche un dativo detto etico, usato specialmente coi pronomi personali mihi, tibi, per accennare la parte che uno prende in un'azione e talvolta l'indegnazione. Hic tu mihi pacis commoda commemoras, qui tu mi vai ricordando i benefizi della pace.

Nota 3. Si dice communicare aliquid cum aliquo (non alicui), comunicare una cosa ad uno o con uno, cioè farnelo partecipe. Dux victoriae gloriam cum legionibus communicavit. Consilia nostra communicamus cum amicis. — Anche i verbi iubeo e veto non si costruiscono col dativo, ma vogliono dopo di sè l'accusativo coll'infinito; vedi oltrecciò il § 194.

Nota 4. La preposizione « per » quando significa « in favore, a difesa » oppure « in vece, in cambio », si volge in latino per la preposizione pro; cfr. § 164. 10.

#### § 204.

Reggono il dativo non pochi verbi, ai quali corrisponde per lo più in italiano un verbo transitivo, che perciò riceve un compimento diretto (oggetto). Tali sono:

adversor, avverso (son d'ostacolo)
obtrecto, contrasto
gratificor, compiaccio
faveo, favorisco
studeo, studio
ignosco, perdono
parco, perdono, risparmio
invideo, invidio
insidior, insidio
blandior, accarezzo
convicior, ingiurio
maledico, maledico
minor, minaccio
auxilior, aiuto
opitulor, vengo in aiuto

succurro, soccorro
patrocinor, difendo
medeor, rimedio, medico
suadeo, consiglio
persuadeo, persuado
obedio, obbedisco
obsequor, secondo
servio, servo
famulor, servo
satisfacio, sodisfo
supplico, supplico
nubo, sposo (viro, un uomo)
vaco, attendo; propr. io son libero
(per una cosa, alicui rei; da
una cosa, aliqua re).

Medici medentur morbis, philosophia medetur animis. Tibi persuade, virtutem esse summum bonum. Venus nupsit Vulcano. Philosophiae semper vaco. Omnes homines naturā libertati student. Frustra maledices fortunae. Tempori parce. Caesari pro te libentissime supplicabo. Obtrectare alteri nihil utilitatis habet. Vir probus invidet nemini.

Nota 1. Quelli fra i suddetti verbi, che si posson fare passivi, ser-

banc intatto il loro dativo; la costruzione sarà impersonale, cioè per la sola terza persona singolare del passivo. Mihi persuadetur, mi si fa credere; mihi persuasum est, sono persuaso. Vi si può aggiungere altrest la persona dell'agente nell'ablativo con a, come: tuae laudi invudetur a multis, da molti s'invidia la tua lode. — Dicesi anche invidere alicui laudem, invidiare la lode ad alcuno, negargli la lode dovuta.

Nota 2. Parecchi verbi mutano significazione, secondochè reggeno il dativo oppure un altro caso, che per lo più è un accusativo:

Metuo o timeo te, ho timore di te; tibi, provo timore per te.
careo te o a te, mi guardo da te; tibi, provvedo alla tua sicurezza.
consulo te, chiedo consiglio a te; tibi, provvedo a te (ti consiglio,
suadeo tibi).

cupio te, ho desiderio di te; tibi, ti voglio, ti desidero bene.

prospicio o provideo periculum, vedo, prevedo il pericolo; tibi, provvedo a te; prospicio o provideo frumentum, ho la cura della
vettovaglia.

tempero o moderor aliquid, ordino, governo alcuna cosa; tempero mihi (irae meae), mi modero, mi freno (la mia collera); tempero a lacrimis, rattengo o freno le lacrime.

NOTA 3. Probare, approvare; probare alicui aliquid, far gradire una cosa ad uno; hoc mihi probatur, ciò mi piace.

#### § 205.

DATIVO COI COMPOSTI. — La maggior parte dei verbi, nella composizione dei quali entrano le preposizioni ad, ante, cum (con), in, inter, ob, post, prae, sub e super, reggono il dativo in cambio di ripetere la preposizione innanzi al caso dipendente.

Natura sensibus adiunxit rationem. Virtutes animi bonis corporis anteponuntur. Hannibal Romanis magnum terrorem iniecit. Consiliis interdum obstat fortuna. Hannibal Alexandro Magno non postponendus est. Animus praepositus est corpori. Succumbere doloribus miserum est. Parva magnis saepe rectissime conferuntur. Nasus quasi murus oculis interiectus est. Sunt quaedam sidera, quae infixa coelo non moventur et suis sedibus inhaerent. Neque deesse neque superesse rei publicae volo.

Nota. Non di rado però, e specialmente coi verbi composti delle preposizioni ad, cum e in, si ripete la preposizione. Macedones ad imperium Graeciae adiunærunt Asiam. Romani non conferendi sunt cum Graecis. In philosophia magna inest vis virtutis (col verbo inesse è questo l'uso più costante). Interesse alicui rei vuol dire « esser presente a una cosa »; interest inter, v'ha differenza fra. Adsum in senatu, assisto a una seduta del senato; adsum amicis, assisto gli amici. Talvolta in cambio della medesima preposizione si adopera una preposizione affine, come incumbere ad aliquid e in aliquid, darsi, attendere a una cosa. Similmente si dice obversari ante oculos; obicere contra impetum hostium (la preposizione ob non si ripete).

#### § 206.

I verbi circumdo, metto attorno, circondo; dono, dono, regalo; induo, metto in dosso, vesto; adspergo, spargo, spruzzo, aspergo; macto, sagrifico, immolo, onoro con sagrifizi; exuo, levo di dosso, spoglio, godono di una doppia costruzione, potendo reggere un dativo di persona o di cosa considerata come persona e un accusativo di cosa, oppure un accusativo di persona e un ablativo di cosa; v. g. donare alicui pecuniam, donar denaro a uno; aliquem pecunia, regalare uno di denaro.

Semiramis, Babylonem condidit murumque urbi circumdedit. Deus animum corpore circumdedit. Ciceroni populus Romanus immortalitatem donavit. Atticus Athenienses omnes frumento donavit. Hostium legiones Telluri ac diis manibus mactabo. Barbari deos puerorum extis mactare solebant. Sapientia vanitatem exuit mentibus. Caesar hostes armis exuit.

Per simil modo si dice intercludere alicui commeatum e aliquem commeatu, oppure a commeatu, impedire le vettovaglie, i foraggi ad alcuno; impertire alicui aliquid e aliquem aliqua re, far parte di una cosa ad uno, donargliela.

#### § 207.

DATIVO POSSESSIVO. — Il verbo esse con un dativo di persona significa « avere, possedere ». Mihi sunt libri — habeo libros.

Homini cum Deo similitudo est. lam Troicis temporibus erat honos eloquentiae. Nulla est voluptati cum honestate coniunctio.

Nota 1. Volendosi esprimere un rapporto o un'attinenza reciproca di persone, si usa sempre il verbo esse in luogo di habere; v. g. est mihi cum aliquo amicitia (non habeo amicitiam). Sunt mihi inimicitiae cum malis. Tecum mihi res est. Omnia mihi cum amicis communia sunt.

NOTA 2. Patri est, vuol dire «il padre ha»; patris est, appartiene, spetta al padre. Trattandosi di qualità dell'animo, in luogo del dativo si usa l'ablativo colla preposizione in: esse oppure inesse in aliquo. In patre est summa comitas (e anche pater est summa comitate, § 225).

Nota 3. Si dice: Mihi est nomen Paulus o Paulo, mi chiamo Paulo, ho nome Paolo; raramente Pauli. Quando a nomen va congiunto un verbo transitivo, come dare o facere, si pone l'accusativo in cambio del nominativo: Parentes ei nomen dederunt Paulum; dicesi però anche Paulo. Nel passivo si dirà: Inditum ei est nomen Paulus o Paulo.

# § 208.

Doppio dativo. - Alcuni verbi si costruiscono con due dativi, uno

di cosa per significare a che riesce un'azione, l'altro di persons (dativus commodi). Tale costruzione ha luogo:

- 1. Con sum e fio, nel senso di « essere di, essere in, tornare a, ridondare in, stare a », v. g. hoc mihi commodo est, questo torna a mio vantaggio; alicui contemptui esse, essere in dispregio presso di alcuno.
- 2. Con tribuo, verto, do, duco, habeo nel senso di attribuire, imputare, ascrivere, come: alicui aliquid dedecori tribuere, vertere, dare, ducere, habere, attribuire, imputare in disonore a uno cite che sia; alicui auxilio venire o proficisci, venire o muovere in aiuto di alcuno; alicui aliquid dono dare o mittere, dare o mandare in dono che che sia ad alcuno.

Crudelitas omnibus hominibus odio est, probitas et clementia amori. Tua salus mihi curae est. Nolito tibi laudi ducere, quod aliis vitio vertisti. Hortensius nunquam bello civili interfuit; hoc illi tribuebatur ignaviae. Virtus sola nemini dono datur. Mille Plataeenses Atheniensibus auxilio venerunt (missi sunt). Caesar duas legiones castris praesidio reliquit.

- Nota l. Usasi ancora talvolta il solo dativo di cosa: usui esse, essere di utilità, essere utile; admirationi esse, essere ammirato; habere aliquem ludibrio, farsi giuoco o zimbello di uno; habere aliquid religioni, farsi scrupolo di una cosa; diem dicere colloquio, fissare un giorno per un abboccamento; receptui canere, sonare a raccolta.
- Nota 2. Rare volte il nome, che denota il fine o lo scopo d'un'azione, viene espresso mediante un accusativo di predicato; v. g. Iqvi coronam donum mittunt, mandano una corona in dono a Giove. Ma coi nomi di persona i verbi dare, mittere, habere e simili, devono costruirsi in questo caso coll'accusativo: Amicum meum tibi comitem dabo, ti daro l'amico mio per compagno; cfr. § 197.

# § 209.

Con alcuni verbi passivi il nome della persona, che fa l'azione, si mette al dativo in luogo dell'ablativo con ab.

Honesta bonis viris, non occulta quaeruntur.

Tale costruzione si deve sempre usare col participio futuro passivo: Mihi faciendum est, da me si dee fare; non a me. Si dice però: A me tibi respondendum est, da me ti si deve dare una risposta; e ciò per evitare l'ambiguità.

#### CAPO XXXVI. - Uso del Genitivo.

# § 210.

GENITIVO SOGGETTIVO E OGGETTIVO. — Quando un nome serve di compimento a un altro nome e vi si unisce mediante la particella « di », si mette al genitivo. Qui però convien distinguere due sorte di genitivi:

1. Genitivo soggettivo, che denota il soggetto, che ha o fa alcuna cosa; come amor patris, l'amor del padre (pater amat); studium adolescentis, lo studio del giovane (adolescens studet).

La specie più usata di genitivo soggettivo è il genitivo possessivo, quello cioè che denota il possessore (o l'autore), come domus Caesaris, la casa di Cesare; pericula belli, i pericoli della guerra; scripta Ciceronis, gli scritti di Cicerone; pars Epiri, una parte dell'Epiro.

2. Genitivo oggettivo, che denota l'oggetto, su cui cade l'azione espressa dal nome principale; come amor patriae, l'amor della patria (patriam amat civis); studium veritatis, l'amor della verità (veritati studet vir bonus).

Così pure si dice: timor hostium, il timore che si ha dei nemici; cupiditas gloriae, la brama di gloria; odium hominum, l'odio che si nutre contro gli uomini; fiducia virium, la fiducia nelle forze.

Molesta est cura rerum alienarum. Iucunda est memoria praeteritorum malorum. Memoriam vestri semper retinebo. Habenda est ratio non sua (in vece di sui; cfr. Nota 3) solum, sed etiam aliorum.

- Nota. 1. Come in italiano, così in latino si sostituisce alle volte al genitivo oggettivo una preposizione, quando l'oggetto è una persona o è considerato come persona; v. g. tuus erga patriam o in patriam amor, il tuo amore verso la patria; odium adversus homines, l'odio contro gli uomini; ma non si potrà dire: amor in litteras.
- Nota 2. Si dice nomen regis, il nome del re (genitivo possessivo), e anche il nome, il titolo di re (genitivo esplicativo); nomen carendi, la parola «mancare o esser privo»; opus Academicorum, l'opera delle Academiche (di Cicerone); flos rosae, il fiore della rosa; familia Scipionum, la famiglia degli Scipioni; dove il genitivo esprime l'idea speciale, il nominativo l'idea generale.
- Nota 3. I possessivi meus, tuus, suus, noster, vester fanno per lo più le veci del genitivo soggettivo, come amor meus erga te (ego amo); all'incontro i genitivi dei pronomi personali mei, tui, sui, nostri, vestri sono sempre oggettivi, come amor mei, l'amore verso di me; misericordia vestri, la compassione verso di voi. Tuttavia iniuria tua piò

voler dire «il torto che tu fai» e «il torto che tu ricevi». Si dice altrest per maggior efficacia: tua ipsius soror; vestra omnium salus; mea unius (solius) opera. (Costruzione secondo il senso, § 191. 5. Nota 3).

Nota 4. Quando si istituisce un paragone, il pronome dimostrativo, che abbia dopo di sè un genitivo, ordinariamente mon si esprime; per es. le leggi degli Spartani sono più severe che quelle degli Ateniesi, leges Spartiatarum duriores sunt quam Atheniensium, oppure, quam leges Atheniensium; non quam eae Atheniensium. Talvolta si accorcia la frase: Quae tam excellens virtus in ullis fuit, ut sit cum maioribus nostris comparanda? in luogo di dire cum virtute maiorum nostrorum, con quella de' nostri maggiori.

Nota 5. Talvolta si sottintende il nome che regge il genitivo; come: Habitabat rew ad Iovis Statoris (cioè aedem o templum); Ptolemaeus Lagi (cioè filius); Terentia Ciceronis (cioè uwor) (ellissi).

#### § 211.

GENITIVO DI QUALITÀ. — Un sostantivo con un aggettivo posti nel caso genitivo e retti da un altro nome servono a esprimere una quaità o una proprietà.

Il genitivo di qualità o si unisce come attributo immediatamente ad an nome o si aggiunge come predicato al verbo esse.

Tarquinius fratrem habuit Aruntem, mitis ingenii iuvenem. Athenienses belli duos duces deligunt, Periclem, spectatae virtutis virum, et Sophoclem, scriptorem tragoediarum. Titus tantae fuit liberalitatis, ut nihil cuiquam negaret.

Nota. Dirai: homo magni ingenii, un uomo d'ingegno (e anche rir summo ingenio; ablativo di qualità § 225), ma non homo ingenii seuza l'aggettivo; similmente eiusmodi res, siffatta cosa; puer novem annorum; fossa quindecim pedum; res magni laboris. Dicesi però meglio tridui via che non via trium dierum.

# § 212.

GENITIVO PARTITIVO E GENITIVO DI QUANTITÀ. — Frequentissimo è l'uso del genitivo per indicare il tutto, di cui fa parte una data cosa, o di che si compone una determinata quantità; di qui nascono due sorte di genitivi, cioè il genitivo partitivo e il genitivo di quantità.

1. Usasi il genitivo partitivo coi numerali e coi pronomi, coi comparativi e superlativi, dove in italiano si adopera la preposizione di, fra, infra ecc.

Nemo discipulorum, niuno degli scolari; multi discipulorum, molti degli scolari o fra gli scolari; quis vestrum? chi di voi? maior fra-

trum, il maggiore dei (due) fratelli; optimus omnium, il migliore di tutti o infra tutti.

Questo genitivo s'adopera spesso dopo quis, aliquis, quidam, quisquam, uter, alter, neuter, uterque, alteruter, aliquot, solus, nullus, nonnulli, multi, pauci, nemo, hic, ille ecc.

Multae istarum arborum mea manu satae sunt. Hem! nos homunculi indignamur, si quis nostrum interiit. Excellentissimi Persarum reges Cyrus et Darius fuerunt, quorum prior apud Massagëtas in proelio cecidit. Socrates omnium sapientissimus oraculo Apollinis iudicatus est.

Nota 1. Avvertasi, che altro è dire hic discipulus e hic discipulorum; multi milites e multi militum. Con uterque il nome sostantivo si mette allo stesso caso, come: uterque frater, utrique consuli; il pronome si mette al genitivo, come eorum uterque, quorum utrique, utrumque nostrum.

Nota 2. Si dice: Indus est omnium fluminum maximus (non maximum), quando il soggetto sta innanzi; al contrario: Velocissimum omnium animalium est delphinus, se precede il superlativo col genitivo partitivo.

Nota 3. Invece del genitivo si usa anche l'ablativo colla preposizione e o ex, talvolta anche l'accusativo con inter. Unus si costruisce con ex o de, quando non succedono alter, tertius ecc., v. g. unus ex tribus, unus de multis; nel caso contrario prende dopo di sè il genitivo, come quorum unus, alter ecc.

Nota 4. I numerali rifiutano il genitivo del pronome, quando si vuole indicare non una parte, ma una totalità. Causa cadunt, qui aliter existimant; quos video esse multos sed imperitos (non quorum multos). Vos, praesertim quum tam pauci sitis, volui esse quam coniunctissimos (non restrum pauci). Trecenti iuravimus (non trecenti nostrum). Badisi qui alla persona del verbo.

NOTA 5. Il genitivo partitivo dipende talvolta anche da avverbi di grado superlativo. Omnium virtutum maxime laudamus iustitiam.

2. Usasi il genitivo di quantità coi sostantivi, cogli aggettivi e pronomi neutri e cogli avverbi usati a modo di sostantivi.

Multitudo hominum, una moltitudine d'uomini; modius tritici, un moggio di grano; quinque pondo auri, cinque libbre d'oro. Multum pecuniae, molto danaro; satis eloquentiae, sapientiae parum, assai eloquenza, poco sapere; aliquid temporis, alquanto tempo; nihil prudentiae, niuna prudenza.

Usasi tale genitivo dopo: Acervus, copia, cohors, grex, manus, multitudo, numerus, pars, pondus, talentum, turma, vis. — Multum, plus, plurimum, paulum, minus, minimum, tantum, quantum, nimium; hoc, illud, istud, id, idem, quod, quid, aliquid, quidquid, quidquam; nihil. — Satis, parum, nimis, abunde

I neutri adoperati sostantivamente reggono il genitivo solamente quando sono nel nominativo e nell'accusativo; quindi si dice bene multum auri, ma bisognerà poi dire cum multo auro.

\*Multi modii salis simul edendi sunt, ut amicitiae munus expletum sit. Mundus animorum consentientium multitudine completus est. Potest quidquam absurdius esse, quam quo minus viae restat, tanto plus viatici quaerere? Iustitia nihil expetit praemii, nihil pretii. Nemo nostrum ignorat, quid consilii ceperis.

Nota 1. Hanno presso a poco lo stesso valore quid consilii e quod consilium, nihil praemii e nullum praemium; multum pecuniae e magna pecunia.

Nota 2. Nella stessa guisa s'adopera il genitivo singolare neutro degli aggettivi della seconda declinazione; v. g. tantum mali, tanto male; aliquid novi, alcunchè di nuovo; nihil pulchri, niente di bello. Se però l'aggettivo è della terza declinazione, si mette nel nominativo, come aliquid dulce, alcunchè di dolce; nihil memorabile, niente di ricordevole; nihil melius, nulla di meglio; nihil eminens, nulla di eminente.

— Si dirà unitamente aliquid novi ac memorabilis, perchè precede un aggettivo della seconda declinazione; ma aliquid memorabile ac novum, perchè precede l'aggettivo della terza.

Nota 3. Anche gli avverbi di luogo usansi a questo modo col genitivo: ubi terrarum, ubi gentium, in qual parte del mondo; eo oppure huc arrogantiae, a tal segno di arroganza.

#### § 213.

\*Genitivo oggettivo cocli aggettivi. — Gli aggettivi che denotano «desiderio, scienza, perizia, partecipazione, memoria, possesso, abbondanza, ricchezza, o i loro contrarii, si costruiscono col genitivo; come avidus pecuniae, avido di denaro; rei militaris peritus, esperto nelle cose militari; beneficii memor, ricordevole del benefizio; rationis particeps, fornito di ragione; mentis compos, che è nel suo buon senno; qaudii plenus, pien di gioia ».

Simili a questi sono gli aggettivi: cupidus, bramoso; studiosus, studioso, curante; conscius, consapevole; ignarus, ignorante; imperitus, imperito; rudis, rozzo; imměmor, dimentico; fecundus, ferax, fertilis, fecondo, fertile; sterilis, sterile; expers, privo; impos, che non è padrone; pauper, inops, povero; inanis, vuoto ecc.

Multi contentionis sunt cupidiores, quam veritatis. Pythagoras sapientiae studiosos appellavit philosophos. Sapiens homo ac multarum rerum peritus ad res iudicandas requiritur. Nihil, quod animi rationisque expers est, generare ex se potest animantem compotemque rationis. Humana omnia plena sunt errorum. Omnes immemorem beneficii oderunt. Papirii aetas ferax virtutum fuit.

- Nota l. Refertus, pieno, usasi per lo più coll'ablativo: vita undique referta bonis. Questo caso si dà pure talvolta agli altri aggettivi, che denotano abbondanza o difetto; cfr. § 229.
- NOTA 2. I poeti e anche i prosatori posteriori al buon secolo usano ancora liberamente un genitivo dopo altri aggettivi per analogia del greco; come anxius animi; integer vitas scelerisque purus; dubius viae; insuetus laboris ecc. Anche nella buona prosa si dice pendere animi, esser sospeso, essere in dubbio; nel plurale per altro solamente pendere animis.

#### § 214.

Genitivo oggettivo coi participii. — Reggono altresi il genitivo i participii presenti di alcuni verbi transitivi, quando si usano per indicare uno stato od una qualità permanente, anzichè un'azione; v. g. amans gloriae, amante della gloria.

Romani semper appetentes gloriae fuerunt. Epaminondas adeo fuit véritatis diligens, ut ne ioco quidem mentiretur.

Nota. Patiens frigoris dicesi chi è sofferente del freddo, che cioè può sopportarlo; patiens frigus colui, che in un dato momento sente o patisce il freddo.

# § 215.

1. GENITIVO POSSESSIVO PREDICATIVO COI VERBI SUM E FIO. — I verbi sum e fio col genitivo significano « essere o divenire proprietà di alcuno, esser dovere o uffizio, esser segno».

Divitias sine divitum esse; tu virtutem praeser divitiis (lascia che sian de' ricchi). Omnia, quae mulieris suerunt, viri siunt dotis nomine. Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare. Sapientis iudicis est, semper quid lex et religio cogat cogitare. Ut res adversas, sic secundas immoderate serre levitatis est.

2. In cambio del genitivo dei pronomi personali (mei, tui ecc.), usasi in questo caso il neutro dei possessivi corrispondenti, come meum est, tocca a me, spetta a me ecc.

Si cuiusquam, certe tuum est, nihil praeter virtutem in bonis ducere. Nostrum est ferre modice populi voluntates.

Nota 1. Allo stesso modo si dice, omettendo esse: Sapientis iudicis videtur, sembra cosa da savio giudice; meum videtur (putatur, manet), sembra (si crede ecc.) debito mio, uffizio mio.

- Nota 2. Anche facere si costruisce, come fieri, col genitivo possessivo. Totam Galliam suae potestatis fecit, recò in suo potere tutta la Gallia.
- Nota 3. Dicendo hoc dicere arrogantis est (è da arrogante) si caratterizza una classe di persone; dicendo invece hoc dicere stultum est, (è stoltezza) si caratterizza un' azione.

#### § 216.

GENITIVO OGGETTIVO COI VERBI DI RICORDARE. — I verbi di ricordare o dimenticare vogliono per lo più nel genitivo il nome della cosa. Tali sono i verbi admoneo, commoneo e commonefacio, avverto uno, ricordo, riduco alla memoria ad uno; memini e reminiscor, mi rammento; recordor, mi ricordo; obliviscor, dimentico; anche venit mihi in mentem alicuius, mi viene in mente, mi ricorda d'uno (d'una cosa). Alcuni di questi verbi reggono alle volte anche l'accusativo o l'ablativo con de.

Res adversae admonent religionum. Grammaticos officii sui commonemus. Nemo est in Sicilia, quin tui sceleris ex illa oratione commonefiat. Animus meminit praeteritorum, praesentia cernit, futura praevidet. Proprium est stultitiae, aliorum vitia cernere, oblivisci suorum. Homo improbus ipse certe aliquando agnoscet et cum dolore recordabitur flagitiorum suorum. Venit mihi Platonis in mentem. — Recordor memoriam pueritiae ultimam. Libenter beneficia memini, obliviscor iniurias.

Nota 1. Con admoneo si adopera spesso il pronome o aggettivo pronominale neutro nell'accusativo, come hoc te admoneo; multa me admonuit (non huius-multorum); § 202. 2. Similmente si dice hoc te moneo
o moneo te de hac re (non huius rei). Con obliviscor il nome di persona
si mette sempre al genitivo, con recordor sempre all'ablativo con de;
laddove il nome di cosa si costruisce per lo più nell'accusativo. — Memini patrem vuol dire «mi ricordo ancora di mio padre»; memini patris,
mi viene in mente mio padre, penso ora a mio padre; oppure « fo menzione di mio padre».

Nota 2. Circa il genitivo oggettivo coi verbi piget, pudet ecc. cfr. § 196.

#### § 217.

GENITIVO DEL DELITTO O DELLA PENA. — Coi verbi di « accusare, convincere, assolvere, condannare » il nome del delitto e talvolta anche quello della pena si pone di regola nel genitivo (oggettivo). I principali tra questi verbi sono: accusare, incusare, arguere, insimulare, accusare; arcessere, postulare, reum facere, citare, chiamare in giudizio; coarguere, convincere, convincere; damnare, condemnare, condannare; absolvere (liberare), assolvere. — Capitis reus, reo di morte, accusato

di delitto capitale. Capitis aliquem accusare, accusare uno di delitto capitale.

Miltiades proditionis accusatus et quamquam capitis absolutus, tamen pecunia multatus est. Socrates a iudicibus capitis damnatus est. Cicero Verrem avaritiae coarguit. Coelius iudex absolvit iniuriarum eum, qui Lucilium poëtam in scena nominatim laeserat.

- Nota 1. Il nome della pena col verbo damnare si mette nel genitivo; v. g. damnare capitis, condannar nel capo, condannare a morte (dicesi però anche damnare capite). Collo stesso verbo damnare son pure usati i genitivi quanti, a quanto; dupli, nel doppio; ma se la pena consiste in una determinata somma di denaro, si adopera l'ablativo, come decem millibus aeris damnatus est (§ 303. 2). Quando si debbano indicare altre maniere di pena, il verbo « condannare » si rende in latino per multare, non per damnare, e si costruisce con l'ablativo, come pecunia multare, multare in denaro (somma indeterminata); exsilio, alla pena dell'esiglio; morte, a morte.
- NOTA 2. Il nome crimen si pone col verbo accusare nell'ablativo, come accusabo te eodem crimine (non criminis).
- Nota 3. Si può dire egualmente bene: accusare aliquem repetundarum e de repetundis, accusare uno di estorsione; così pure parricidii e de parricidio; ma solamente accusare de vi. Cicerone disse: accusare inter sicarios, accusare di assassinio. Dicesi pure: condemnare aliquem ad bestias, alle fiere; in metalla, alle miniere. Nel linguaggio estragiudiciale il verbo accusare e simili ha spesso il senso di «riprendere, biasimare», come accusare (incusare) neglegentiam alicuius, biasimare la negligenza d'alcuno.

# § 218.

- GENITIVO DEL PREZZO. Il valore o il prezzo di una cosa si esprime comunemente col genitivo degli aggettivi di quantità.
- 1. Coi verbi di « stimare, valere » tutti gli aggettivi di quantità, che denotano il prezzo o il valore, si mettono al genitivo; quindi magni duco, facio, puto, aestimo, pendo, stimo grandemente; pluris sum, valgo di più; maximi fio, habeor, sono stimato, valutato assaissimo, valgo moltissimo.

Usansi nello stesso modo i genitivi permagni, plurimi, parvi, minoris, minimi, tanti, quanti. Multi non è usato, e in sua vece si dice magni; così pure non si dice maioris, ma pluris; nihili è anch'esso poco usato.

Voluptatem virtus minimi facit. Agere considerate pluris est, quam cogitare prudenter. Sapientis viri est, opes atque divitias et quae sunt generis eiusdem parvi ducere. Auctoritas regis magni habetur.

2. Coi verbi di « comprare, vendere, costare, dare o prendere ad affitto » e simili, si usano nel genitivo i quattro aggettivi tanti, quanti, pluris e minoris; gli altri aggettivi e tutti i sostantivi si mettono nell'ablativo (§ 222). Perciò si dirà: tanti hunc hortum emi, ho comperato questo giardino per tanto, l'ho pagato tanto; similmente quanti, pluris, minoris. Ma si dirà solamente parvo eum emi, e così pure magno, plurimo, minimo, vili, nihilo, duobus talentis eum emi.

Sono da annoverarsi fra questi verbi i seguenti: emere, comprare; vendere, vendere; venire, esser venduto; redimere, riscattare; constare, costare; conducere, pigliare ad affitto, pigliare a fare; locare, allogare, dare ad affitto; licere, esser messo all'incanto.

Vendo meum frumentum non pluris, quam ceteri, fortasse etiam minoris. Homo cupidus hortulos tanti emit, quanti venditor voluit. Hortos istos emamus vel magno, si parvo non possumus. Te redimas captum quam queas minimo; si nequeas paululo, at quanti queas.

Nota. Dicesi ancora: hunc hominem flocci (nauci, pili, assis) non facio, non lo stimo un frullo, un fico, una man di noccioli ecc. Tanti est, mette conto, torna conto.

#### § 219.

- 1. Il verbo impersonale interest, importa, si costruisce col genitivo della persona; come patris interest, importa al padre. Ma se invece del nome di persona è usato un pronome personale, questo si traduce per l'ablativo singolare femminile del corrispondente pronome possessivo; quindi in luogo di mei interest, importa a me, si dirà meā interest, e così tuā, suā, nostrā, vestrā interest.
- 2. Questi ablativi (più di rado il genitivo) sono anche usati col verbo refert, importa, v. g. nostra refert, importa a noi.

Natura cervis et cornicibus, quorum id nihil interest, vitam diuturnam, hominibus, quorum maxime interfuit, exiguam vitam dedit. Caesar dicere solebat, non tam sua, quam rei publicae interesse, ut valerét.

Vestra nihil refert, victum esse Antonium. Tua quod nihil refert, percontari desinas.

Nota 1. Il soggetto dei verbi interest e refert non è d'ordinario un sostantivo, ma una proposizione, e questa coll'infinito, cioè un accusativo coll'infinito (§ 270), oppure con ut, od anche con un'interrogazione indiretta. Interest omnium recte facere. In omnibus novis coniunctionibus multum interest, qualis primus aditus sit (il primo passo). Le espressioni generiche « che, ciò, quello (importa) » si rendono in latino per quod id, illud.

Nota 2. La misura dell'importanza, che si attribuisce a una cosa, si esprime:

a) cogli avverbi magnopere, valde, vehementer, magis, massime,

parum, minus, minime.

b) cogli accusativi: multum (non multum, poco), plus, plurimum, tantum, quantum, nihil, aliquid, quid?

c) coi genitivi: magni, pluris, tanti, quanti, parvi (poco).

Nota 3. La cosa, per la quale si dice che un'altra cosa importa o non importa, viene espressa con ad. Maxime ad salutem omnium interest, ut omnes legibus oboediant. Usasi però talvolta in sua vece anche il genitivo: Plurinum interest salutis communis, per la comune salvezza.

Nota 4. Interest s'usa talvolta, e refert s'usa molto spesso senza alcun nome di persona. Quid refert? che importa?

#### CAPO XXXVII. Uso dell'Ablativo.

#### § 220.

L'ablativo in latino serve ad esprimere un gran numero di relazioni, che nella lingua italiana vengono comunemente significate per mezzo delle preposizioni « con, da, per, in, di ».

1. ABLATIVO DELLO STRUMENTO O DEL MEZZO. — Qualsivoglia nome indicante lo strumento, col quale si compie un'azione od il mezzo con cui si ottiene un effetto, si volge per l'ablativo senza preposizione; v. g. oculis cernimus, vediamo con gli occhi.

Sol luce sua cuncta illustrat. Dente lupus, cornu taurus petit. Benevolentiam civium blanditiis et assentando colligere turpe est.

- Nota 1. Se lo strumento o il mezzo sono rappresentati da un nome di persona, questo nome si deve porre all'accusativo colla preposizione per; come: per legatos eum certiorem facit; per me (oppure mea opera) factum est.
- Nota 2. Per accennare accompagnamento di persona o di cosa si usa l'ablativo con la preposizione cum: Cum patre profectus sum; cum regetocutus sum; cum magno damno abiit; cum gladio, cum magna pecunia venit (ma invece: hunc agrum magna pecunia emi).
- Nota 3. Ablativi di mezzo sono: equo, curru, navi vehor, vado a cavallo, in cocchio, su nave; navibus o classe proficiscor, mi metto in mare colle navi, con la flotta; pila ludo, giuoco alla palla. È pure un ablativo di mezzo: tenere se castris, nell'accampamento; recipere aliquem tecto, ricoverare uno sotto il suo tetto; e simili. In senso figurato per altro si dice solamente: recipere aliquem in amicitiam.
  - 2. Ablativo della cosa efficiente. Coi verbi passivi e cogli

intransitivi il nome, che denota la causa efficiente, si mette nell'ablativo senza preposizione.

Boni nullo emolumento impelluntur in fraudem, improbi saepe parvo. Trahimur omnes studio laudis et optimus quisque maxime gloria ducitur. Corpora iuvenum firmantur labore. Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur.

3. ABLATIVO DELL'AGENTE. — Coi verbi passivi il nome, che significa l'agente, si mette nell'ablativo colla preposizione a o ab.

Roma a Romulo, Alexandria ab Alexandro condita est. Alexander ab Apelle potissimum pingi et a Lysippo fingi volebat.

Nota. Coi participii natus, ortus, genitus, il nome del padre o della madre si esprime col semplice ablativo; alle volte anche coll'ablativo preceduto dalla preposizione ex, specialmente con pronomi. Quod ex nobis natos appellanus liberos, idcirco Cerere nati appellati sunt Liber et Libera. Si dirà per altro: oriundus oppure ortus a claris maioribus (discendenza più remota). Per simil modo si dice, senz'altro, naturā, naturanlmente, di o per natura, dove si voglia indicare la cagione; a natura, dalla natura, quando questa viene considerata come persona. Nella seguente sentenza: per quos et a quibus homines occisi sunt? la preposizione a con l'ablativo indica l'origine ossia gli autori del fatto, la preposizione per coll'accusativo gli agenti ossia lo strumento dell'azione.

#### § 221.

ABLATIVO DI CAUSA. — 1. Il nome che significa la causa, onde procede un'azione, un avvenimento o uno stato qualunque dell'animo o del corpo, si mette all'ablativo senza preposizione.

I più frequenti ablativi di causa sono quelli, che dinotano una disposizione dell'animo, come dolore, irā, studio, odio, metu, timore, cupiditate, avaritiā, spe, misericordiā, benevolentiā, amore, taedio, mollitiā; che in italiano ordinariamente si esprimono con la preposizione « per ».

Multi metu mortis vim tormentorum pertulerunt. Nimio gaudio paene desipiebam. Multi officia deserunt mollitia animi. Nolito putare, me oblivione tui rarius ad te scribere. Regale civitatis genus non tam regni, quam regis vitiis repudiatum est.

2. Conforme all'esposto principio, si costruiscono molto spesso coll'ablativo i verbi e gli aggettivi, che significano un affetto o una condizione morale dell'uomo. Tali sono i verbi dolere, maerere, laborare, gaudere, laetari, delectari, exsultare, gloriari, triumphare; gli aggettivi laetus, anxius, contentus. A questi aggiungi i verbi niti, fidere, confidere e diffidere, che reggono l'ablativo del nome di cosa (fido e confido anche il dativo), e l'aggettivo fretus, appoggiato, che confida e confidere.

Omnes boni interitu suorum maerent. Diversis duobus vitiis, avaritia et luxuria, civitas Romana laborabat. Delicto dolere, correctione gaudere oportet. Nulla re tam laetari soleo, quam meorum officiorum conscientia. Contentum suis rebus esse maximae sunt certissimaeque divitiae. Haec ad te scripsi fretus conscientia benevolentiae tuae. Quis poterit aut corporis firmitate aut fortunae stabilitate confidere?

Nota 1. I nomi indicanti un sentimento dell'animo, quando sono adoperati come ablativi di causa, ricevono d'ordinario l'accompagnamento d'un participio, v. g. odio permotus; amore ductus; cupiditate impulsus; ira incensus o inflammatus; ardens odio; flagrans cupiditate; timore permotus; dicesi però anche semplicemente odio, per odio, timore, per timore. Talvolta vi si aggiunge una preposizione, come prae timore, per timore. — Meā causā, per cagion mia; meā ipsius causā, per cagion di me stesso, § 238. 9; tuā, suā, nostrā, vestrā causā; ea de eausa e ob eam causam, perciò; amicorum causa o amicorum gratia (posponendo al genitivo i nomi causa e grâtia), per riguardo degli anici, § 164. Nota 1, n. 4. — Cogli altri nomi usasi l'ablativo senz'altro: consilio Themistoclis, per consiglio di Temistocle; iussu consulis, per ordine del console; iniussu populi, senza comando del popolo; mandatu meo, per mio incarico; e così monitu, admonitu, permissu, ecc.

Nota 2. Alcuni dei verbi anzi detti possono anche costruirsi colle preposizioni, come laetari aliqua re e in aliqua re; dolere aliqua re e de
o ex aliqua re. Si dice sempre: Laborare ex capite, esser travagliato da
mal di capo; e similmente laborare ex dentibus; ex intestinis; ex pedibus.
Gloriari riceve pure la preposizione de o in: gloriari de e in aliqua re;
dicesi quasi sempre se iactare in aliqua re, vantarsi di alcuna cosa; talvolta anche iactare aliquam rem, vantare alcuna cosa. Acquiescere, contentarsi, si costruisce pure quasi sempre con in: acquiescere in aliqua re.

#### § 222.

ABLATIVO DI PREZZO. — I sostantivi dinotanti il prezzo o il valore di checchessia, quando si riferiscono a' verbi di « stimare, costare, valere, comprare, vendere, appigionare » ecc., si mettono all'ablativo.

Otium non gemmis neque purpura venale (est) neque auro. Viginti talentis unam orationem Isocrates vendidit. Darīus mille talentis percussorem Alexandri emere voluit.

Nota. Si dice: Quanti habitas? quanto paghi di pigione? Parvo, poco; duobus millibus nummum, due mila sesterzi.

#### § 223.

Gli aggettivi dignus e indignus, degno e indegno, si costruiscono ordinariamente coll'ablativo. Riguardo al costrutto dignus qui, vedi il § 258

Excellentium civium virtus imitatione, non invidia digna est. Nihil magno et praeclaro viro dignius placabilitate et clementia. In summa difficultate nulla vox audita est populi Romani maiestate indigna.

Anche il verbo dignor, io stimo degno, sono stimato degno, regge l'ablativo. Res dissimiles saepe consimili laude dignantur.

#### § 224.

ABLATIVO DI MODO. — Il nome, che indica il modo con che si fa una cosa, si mette all'ablativo:

1º senza preposizione, quando esprime l'idea del modo in genere, come hoc modo, hac ratione, in questa maniera, in questa guisa; graeco more, giusta il costume de'Greci, alla greca; pecudum ritu, a guisa delle bestie; nostra consuetudine, secondo la nostra usanza; hac lege, a questo patto; certis conditionibus, sotto alcune determinate condizioni.

2º colla preposizione cum, quando il modo è specificato, senza accompagnamento d'aggettivo; v. g. cum diligentia, con diligenza; che equivale a diligenter, diligentemente; cum fide, con fedeltà; cum voluptate, con piacere; cum ignominia, con iscorno.

Usasi però anche nello stesso senso la preposizione per coll'accusativo, come per dedecus, con disonore; per iocum, per ischerzo; per iniuriam, a torto; per litteras, per lettera; per occasionem, per occasione; per insidias, insidiosamente.

3º con o senza la preposizione cum, quando il nome del modo è accompagnato da un aggettivo; v. g. magna cum diligentia e magnā diligentia, con grande diligenza; incredibili cum celeritate e incredibili celeritate, con incredibile prestezza.

Quid aliud est, gigantum modo pugnare cum diis, nisi naturae repugnare? Beate vivere et honeste id est cum virtute vivere. Is cultus deorum est optimus, ut eos semper pura mente veneremur. Albucium cum multa venustate risit Lucilius.

Nota 1. Fra questi ablativi sono molto usati i seguenti: iure, a buon diritto; iniuria, a torto; ratione et via, ragionatamente, metodicamente; voluntate (sponte), spontaneamente; silentio, in silenzio, silenziosamente; ordine, con ordine, ordinatamente. I nomi che denotano un sentimento si uniscono anche ad un attributo con cum: aequo animo, di buon animo, rassegnatamente; hoc consilio, ea mente, con tale intendimento. — Per vim, per forza; vi, a viva forza, con forza; per ludum, per ischerzo; per speciem, sotto l'apparenza; specie, in apparenza.

Nota 2. A indicare il vestimento si può indifferentemente esprimere o tacere la preposizione cum. Sedebat cum tunica pulla; sedebat pul-

cherrimo vestitu. Parlandosi di parti del corpo si omette cum: nudo capite incessit. Cum ferro, colla spada in mano; ferro, con la spada (abl. di strumento); ferro ignique, con ferro e con fuoco.

## § 225.

ABLATIVO DI QUALITÀ. — L'ablativo serve anche a dinotare le qualità si delle cose si delle persone. A tal effetto però si richiede, che il nome posto all'ablativo sia accompagnato da un aggettivo. Usasi poi questo ablativo sia come attributo, sia come predicato.

Agesilaus statura fuit humili et corpore exiguo. Cato in omnibus rebus singulari fuit prudentia et industria. Aristoteles, vir summo ingenio, prudentiam cum eloquentia coniunxit.

Nota. In luogo dell'ablativo puossi anche usare il genitivo di qualità (§ 211). Quando il sostantivo non è accompagnato da un aggettivo ma da un numerale, si adopera sempre il genitivo: classis trecentarum navium. Parlandosi di una parte del corpo, si adopera sempre l'ablativo. Britanni capillo sunt promisso, i Britanni hanno lunga capigliatura.

## § 226.

ABLATIVO DI LIMITAZIONE. — L'ablativo senza preposizione serve anche a ristrignere il senso di un'enunciazione, dicendo entro quai limiti e in qual rapporto debba essere intesa l'enunciazione stessa.

Multi utilitate officium dirigunt magis, quam humanitate. Sunt quidam homines non re, sed nomine. Magnos homines virtute metimur, non fortuna. Socrates omnium eruditorum testimonio philosophorum omnium fuit facile princeps. Mea quidem sententia paci semper consulendum est.

- Nota 1. Allo stesso modo si dice maior natu, il maggiore d'età; mawimus natu, minor natu, minimus natu; ma parlando di personaggi il lustri, che ebbero lo stesso nome e vissero in tempi diversi, si omette natu, per es. Cyrus maior, Scipio maior. — Claudus altero pede, zoppo d'un piede.
- Nota 2. Mea sententia, meo iudicio, a mio avviso; ex mea sententia, conforme al mio desiderio; numero quinque, cinque di numero; genere, di nascimento; natione Gallus, di nazione Gallo.
- Nota 3. I poeti usano ancora un accusativo di limitazione alla maniera dei Greci; v. g. longam vestem indutus per longa veste; os humerosque deo similis per ore humerisque; feminae Germanorum nudae erant brachia et lacertos. Questo accusativo chiamasi comunemente accusativo greco.

§ 227.

al paragone, può mettersi all'ablativo in vece di quam col nominativo o coll'accusativo; v. g. filius patre maior est, in cambio di filius maior est quam pater.

Patria mihi vita mea multo est carior. Nihil est amabilius virtute. Vilius argentum est auro, virtutibus aurum. Lacrima nihil citius arescere dicunt. Recte auguraris, nihil abesse a me longius crudelitate. Quem auctorem locupletiorem Platone laudare possumus?

- Nota 1. L'ablativo di paragone non è usato, quando può dar luogo ad ambiguità. Così volendo esprimere questo concetto: Germani graviores hostes sustinuerunt quam Romanos, non si può in luogo di quam Romanos mettere l'ablativo Romanis, che verrebbe piuttosto a far le veci di quam Romani. Frequentissimo è l'ablativo di paragone hoc o quo in frasi negative; v. g. hoc o quo nihil vidimus indignius. Scipio Punici belli perpetrati, quo nullum neque maius neque periculosius Romani gessere, unus praecipuam gloriam tulit (della guerra Punica, che fu la più grande e la più pericolosa che mai facessero i Romani).
- Nota 2. Con minus, plus, amplius (anche longius) in unione con sostantivi o aggettivi esprimenti il numero e la misura, spesso si tralascia quam conservando lo stesso caso, che sarebbe richiesto dalla frase, quando non ci fossero que' comparativi. Plus pars dimidia ex quinquaginia millibus hominum caesa est (di rado quam pars o parte). Milites Romani plus dimidiati mensis cibaria ferebant. Minus duo millia hominum ex tanto exercitu effugerunt.
- Nota 3. Il comparativo si unisce elegantemente agli ablativi opinione, spe, exspectatione e simili. Caesar opinione celerius advenit (più presto che non si credeva); dove opinione sta per quam opinio erat (est, fuit). Nella stessa maniera si dice spesso spe citius o serius; solito magis; plus aequo ecc. Multi plus aequo in amicitiam congerunt.

#### § 228.

ABLATIVO DI MISURA. — Usasi medesimamente l'ablativo per indicare di quanto una cosa o un'azione superi un'altra cosa od azione; per es. multo melior, assai migliore. Tale ablativo, che chiamasi di misura, si adopera specialmente coi comparativi, coi superlativi e coi verbi che notano il più o il meno; v. g. Multo meo iudicio stare malo, quam reliquorum omnium, amo assai meglio seguire il mio giudizio che quello di tutti gli altri.

Hibernia dimidio minor est, quam Britannia. Diogenes disputare solebat, quanto regem Persarum vitā fortunāque superaret. (Ego) tanto pessimus omnium poeta, quanto tu optimus omnium patronus.

Nota 1. Pongasi mente agli ablativi seguenti: quo — eo, quanto — tanto; quanto — tanto, quanto — tanto, oppure di quanto — di tanto; v.g. que

quisque est doctior, eo est nequior, quanto più un uomo è dotto, tanto è più malvagio; dove si potrebbe dire altrest doctissimus quisque nequissimus; e anche ut quisque est doctissimus, ita est nequissimus.

Nota 2. Coi sopraccitati verbi, eccettuato malo, usansi anche le forme avverbiali longe, multum, tantum; rade volte ciò avviene coi comparativi; coi superlativi si usa per lo più longe.

## § 229.

ABLATIVO D'ABBONDANZA O DI DIPETTO. — 1. I verbi, che dinotano abbondanza o difetto, vogliono all'ablativo il nome della cosa, onde alcuno è fornito o privo. Tali sono i verbi: abundare, redundare, affluere, abbondare, aver copia; carere, mancare, esser privo; vacare, esser libero; egere, indigere, difettare, aver bisogno, abbisognare; implere, complere, refercire, empiere, riempiere, rimpinzare; privare, orbare, privare; spoliare, nudare, spogliare, svestire.

Germania Galliaque abundant rivis et fluminibus. Monitio acerbitate carere debet. Quid afferre consilii potest, qui ipse eget consilio? Gravius est spoliari fortunis, quam non augeri dignitate. Deus bonis omnibus explevit mundum, mali nihil admiscuit.

- Nota 1. Appartiene a questo luogo la frase: afficere aliquem aliqua re; v. g. Poenā eos affecit, li puni; magno me dolore affecisti, m' hai recato gran dolore.
- Nota 2. Indigere nel senso di «abbisognare» si costruisce col genitivo; v. g. Consilii tui indigeo. Interdicere, interdire, vietare, si costruisce coll'ablativo di cosa e il dativo di persona, come: Ciceroni aqua et igni interdictum est, fu vietato a Cicerone l'uso dell'acqua e del fuoco, cioè fu mandato in esiglio. Di rado si usa interdicere alicui aliquid. Nota ancora: lapidibus (lacte, sanguine) pluit, piovvero pietre, latte, sangue.
- 2. Anche i più degli aggettivi d'abbondanza o di difetto reggono l'ablativo: praeditus, fornito; onustus, carico; inanis, vuoto; orbus, privo.

Virtute qui praediti sunt, soli sunt beati. Omnia castella facile ex pugnari possunt, in quae potest asellus auro onustus ascendere. Orbus iis rebus omnibus sum, quibus natura me assuefecit.

Nota. Con alcuni aggettivi di questa fatta usasi anche il genitivo, § 213, oppure l'ablativo con ab, § 232. 2.

#### § 230.

ABLATIVO CON OPUS EST. — La locuzione impersonale opus est, sa d'uopo, fa di mestieri, si costruisce col nome della cosa nell'ablativo: Consilio opus est, c'è bisogno di riflessione. Vi si può aggiun-

gere nel dativo il nome della persona a cui fa di bisogno qualche cosa:

Mihi opus est libris, ho bisogno di libri.

Può per altro opus est costruirsi anche in forma personale, ed allora il nome della cosa si pone come soggetto nel nominativo, come: Mihi opus sunt libri, mi bisognano libri (opus, indecl. § 47. 1. 2). Questa costruzione personale ha però luogo soltanto nelle proposizioni affermative.

Multis non duce tantum opus est, sed adiutore et coactore. Dux nobis et auctor opus est (e anche duce, auctore). Ma se la proposizione è negativa, la costruzione non può essere altro che impersonale. Nihil opus est duce. Quid opus est exemplo? Themistocles celeriter, quae opus erant, reperiebat.

Nota 1. Si dice quantum opus est, multa opus sunt (neutro di aggettivi), non quanto, multis opus est, anche nelle proposizioni negative e interrogative.

Nota 2. Se la cosa è espressa per mezzo d'un verbo, si usa:

- a) l'infinito o l'accusativo coll'infinito; § 270. 1.
- b) l'ablativo del part. perf. passivo: Quod parato opus est, para.
- c) il supino in u; § 291.

## § 231.

I cinque deponenti fruor, fungor, potior, utor e vescor vogliono il loro oggetto nell'ablativo; come frui otio, goder l'ozio; fungi munere, adempiere un uffizio, un dovere; potiri imperio, impadronirsi del comando; uti ratione, far uso della ragione; vesci carne, cibarsi di carne, mangiar carne. Lo stesso dicasi dei composti perfruor, defungor, abutor ecc.

Commoda, quibus utimur, lucemque, qua fruimur, spiritumque, quem ducimus, a deo nobis dari videmus. Nemo parum diu vixit, qui virtutis functus est munere. Imperator urbe potitus est. Numidae plerumque lacte et ferina carne vescebantur.

Nota. Nel senso d'«impadronirsi del supremo potere» si dice solamente potiri rerum, non mai rebus. Notinsi ancora i seguenti modi: Facili me utetur patre, trovera in me un padre indulgente; utor eo doctore, l'ho per maestro.

#### § 232.

/ ABLATIVO D' ALLONTANAMENTO. — 1. I verbi che denotano allontanamento, come arcere, tener lontano, expellere, scacciare, desistere, cessare, deterrere, distogliere, excedere, partire, liberare, liberare, labsti-

nere o abstinere se, astenersi ecc., vogliono il nome della cosa o della persona, da cui un'altra cosa o persona si allontana, nel caso ablativo. Quest'ablativo, se il nome è di cosa, viene usato colla preposizione a o ex, o anche senza preposizione; se invece il nome è di persona, è sempre accompagnato dalla preposizione a o ab.

Apud Germanos quemcunque mortalium arcere tecto nefas habetur. Tarquinius Superbus urbe expulsus est. Homines ab iniuria natura, non poena arcere debet. Hannibal ex Italia decedere coactus est. Themistocles Graeciam servitute liberavit. Post mortem animus a corpore liberatus erit.

- Nota. 1. Abdicare se dictatura, deporre la dittatura; aliquem tribu movere, scacciare alcuno dalla tribù.
- NOTA. 2. Prohibere hostem a rapinis oppure rapinis, impedire le ruberie al nemico; all'incontro prohibere rem publicam a periculo oppure periculo, guardare, salvare lo Stato da un pericolo. Per simil modo si dice defendere ab iniuria, difendere da un'ingiustizia (non mai coll'ablativo solo); defendere iniuriam, allontanare, cessare un'ingiustizia (non mai in questo senso coll'ablativo).
- Nota. 3. I verbi composti di re e dis reggono quasi sempre l'ablativo con a o ab. Tali sono i seguenti: secerno, sepăro, seiungo, separo, disgiungo; disto, differo, son diverso, differisco; discerno, distinguo, discerno, distinguo; per lo più anche aliëno, rimuovo; abhorreo, abborrisco, v. g. a scelere, dal malfare. In luogo di dissentire ab aliquo, non esser d'accordo con alcuno, si dice, quasi nello stesso senso, anche dissentire cum aliquo.
- 2. Gli aggettivi alienus, alieno, purus, puro, scevro, immunis, esente, liber, libero, vacuus, vacuo, esente, racchiudendo in sè la nozione di allontanamento, ricevono essi pure l'ablativo, sia colla preposizione a, sia senza preposizione; v. g. curis vacuus, che è senza affanni; ab exercitationibus vacuum tempus, tempo libero da esercizi; tutus a periculo, sicuro dal pericolo, fuori di pericolo.

Animus per somnum curis vacuus est. Artibus variis ita eram deditus, ut ab exercitationibus nullus tamen dies vacuus esset. Nihil a me commissum est, quod alienum esset nostra amicitia. Avaritia aliena est a bono viro.

#### § 233.

ABLATIVO DI LUOGO. — 1. Per accennare il luogo, ove si trova una cosa, si adopera ordinariamente l'ablativo colla preposizione in. Ma il nome stesso locus si mette all'ablativo senza preposizione, e così pure ogni altro sostantivo, cui si trovi accoppiato l'aggettivo totus.

Omnibus locis virtus coli potest. Tyriorum coloniae paene toto orbe terrarum diffusae sunt.

Nota. Hoc loco, in questo luogo; opportuno loco, in un luogo opportuno; suo loco e anche semplicemente loco (raramente in loco), a luogo, a suo luogo; parentis loco o parentis numero esse alicui, fare ad alcuno da padre; esser tenuto da alcuno in conto di padre; toto mari, in tutto il mare; tota Italia, in tutta Italia ecc. Terra marique (anche et mari et terra), in terra e in mare (ma in mari, sul mare; in terra, in terra); deatrā, a destra; sinistrā, a sinistra.— Dicendo: Hoc libro disputatur de officiis, si accenna a tutto il contenuto del libro; laddove dicendo in hoc libro s'accenna a una parte soltanto, ad un luogo di esso.

2. Per indicare la via o la direzione, nella quale si fa un movimento, si adopera l'ablativo senza preposizione.

Demonstrabo iter; Aurelia via profectus est. Lapis cadens recta linea deorsum fertur.

Nota. Qua, per qual parte, per qual via; hac, eā, per questa, per quella parte; rectā, per la diritta via, dirittamente. Portā Collinā e anche per portam Collinam, per la porta Collina (una delle porte di Roma). Dextra parte, dalla parte destra (considerata come linea); in dextra parte, nella parte destra (considerata come un punto).

#### § 234.

ABLATIVO DI TEMPO. — 1. I nomi, che indicano il tempo in cui accade qualche cosa, si mettono all'ablativo senza preposizione; v. g. hoc tempore, in questo tempo; hieme, nell'inverno; nocte o noctu, di notte; occasu solis, al tramonto del sole; luce, di giorno.

Roma condita est anno septingentesimo quinquagesimo tertio ante Christum natum. Virtus nullo tempore relinquenda est. Qua nocte Alexander natus est, eadem templum Dianae Ephesiae deflagravit.

- Nota 1. Hoc tempore, in questo tempo; in hoc tempore, in questa condizione di cose; in questo frangente. Extrema pueritia, sul fine della fanciullezza; ma se il nome, che denota la vita o l'età dell'uomo, è scompagnato da aggettivi, vi si aggiunge la preposizione; quindi si dirà in pueritia, in vita. Initio, principio (raramente in), in principio, primieramente; ab initio, a principio, da principio, sin da principio. Luculli adventu, all'arrivo di Lucullo; comitiis, nel tempo dei comizii; cost pure ludis, nel tempo dei giuochi; concionibus, nel tempo delle adunanze.
- Nota 2. Si usa pure l'ablativo senza preposizione per indicare lo spazio di tempo, nel quale si compie un'azione. Agamemnon cum universa Graecia vix decem annis unam urbem cepit (in dieci anni, cioè nel giro di dieci anni). Potrebbesi anche dire in questo caso intra decem annos. Con un avverbio numerale s'aggiunge in; come bis in die, due volte al giorno; ter in anno, tre volte all'anno.

2. Anche per indicare, quanto tempo prima o dopo sia succeduta un'azione, si adopera l'ablativo senza preposizione posponendo o interponendo alla frase gli avverbi ante o post; v. g. tribus annis ante o post, oppure tribus ante o post annis, tre anni prima o dopo; paulo ante, poco prima; multo post, molto tempo dopo.

Themistocles fecit idem, quod viginti annis ante secerat Coriolanus. Corpus Alexandri paucis post annis Alexandriam translatum est. Numa

Pompilius permultis annis ante fuit, quam Pythagoras.

Nota 1. Ante e post sono qui adoperati avverbialmente. L'ablativo usato in queste frasi non è propriamente un ablativo di tempo, ma un ablativo di misura; cfr. § 228. Ante e post si possono però anche usare come preposizioni; nel qual caso il nome di tempo si mette nell'accusativo; quindi in luogo di tribus ante annis si dirà anche ante tres annos oppure ante annum tertium; dicasi lo stesso di post. Se ad ante e post vien dietro quam, questo può affiggersi a quelli e formare con essi una sola parola: Panaetius triginta annis vixit, postquam libros de officiis edidit. Quando il nome di tempo è posto nell'ablativo, si può anche omettere post: Hoc factum est tertio anno quam Aristides mortuus erat; nel qual caso può anche mettersi in luogo di quam il pronome relativo: Mors Roscii quadriduo, quo is occisus est, Chrysogono nuntiatur.

NOTA 2. «Tre anni fa» (contando dal momento in cui si parla) si volge in latino per ante tres annos, oppure abhine tres annos, anche abhine tribus annis, di rado ante hos tres annos.

## § 235.

- 1. Per quel che riguarda l'uso dell'ablativo colle preposizioni, vedi §§ 162 e 163.
- 2. I verbi ponere, collocare e altri di analogo significato, tuttochè racchiudano l'idea di movimento e direzione verso un luogo, si costruiscono come i verbi di stato in luogo.

Tali verbi sono: a) poněre, collocare, locare, porre, mettere, collocare; b) statuěre, constituěre, stabilire; c) consistěre, fermarsi; considěre, sedersi; d) defigère, piantare, ficcare; demergère, immergere; imprimere, imprimere, stampare; incidere, incidere, intagliare; inclūdere, inchiudere; inscribère, iscrivere; insculpere, scolpire dentro o sopra; e) numerare, annoverare, riporre, e nello stesso senso anche putare, habère, dūcère.

Plato animi principatum, id est rationem, in capite sicut in arce posuit. Herculem hominum fama, beneficiorum memor, in consilio deorum collocavit. Platoni in cunis dormienti apes in labellis consederunt. Catilina necesse putabat sicam in consulis corpore defigere. Veritas in profundo demersa est. Natura deorum notionem in omnium animis im-

pressit. Phidias sui similem speciem inclusit in clipeo Minervae, cum inscribere nomen non liceret. Num voluptas numerari (putari, haberi, duci) potest in bonis?

Nota. I composti di ponere prendono egualmente in coll'ablativo; solo imponere ha in coll'accusativo. Caesar milites in naves imposuit. Similmente si dice: eo milites imposuit.

3. Advenire, congregare, nuntiare e altri verbi di analogo significato si costruiscono come i verbi di moto verso un luogo. Dicesi perciò: advenire in Graeciam, arrivare nella Grecia; e similmente quo congregati sunt milites? eo, huc, Romam congregati sunt.

Tali verbi sono: a) advenire, adventare, giungere, arrivare; appellëre, approdare; b) convenire, adunarsi; congregare e cogëre, radunare, raccogliere; c) nuntiare, annunziare.

Apollinem ex Hyperboreis Delphos advenisse ferunt. Persae mille navium classem ad Delum appulerunt (trad. approdarono a Delo con un'armata ecc.; si dice naves appellere e navibus appellere, ed anche solo appellere). Mei capitis servandi causa Romam Italia tota convenit. Ratio ipsa dispersos homines unum in locum congregavit. Caesar copias unum in locum coëgit. Necem Roscii Ameriam nuntiat Glaucia quidam, et nuntiat domum non filii, sed inimici. Romam nuntiatum est fugisse Antonium.

Nota. Si dice anche: In silvas se abdiderunt, si appiattarono nelle selve; ma col part. perf. passivo si dirà: Abditus in silvis, nascosto nelle selve.

# CAPO XXXVIII. — Usi particolari degli Aggettivi e dei Pronomi.

§ 236.

Spesso in latino l'aggettivo in apposizione equivale ad un avverbio o ad un modo avverbiale. Di tal fatta sono specialmente:

1. Molti aggettivi participiali; v. g. sciens calumniatus est, lo calunnio scientemente, deliberatamente. Così pure absens, in assenza; praesens, in presenza, in persona, personalmente; ignorans, insciens, (ignarus, nescius), senza saputa, sprovvedutamente; occultus, occultamente; mortuus, dopo morte; vivus, in vita; tacitus, tacitamente.

Hortensium vivum amavi, Crassum non odi mortuum. Natura ipsa de immortalitate animorum tacita iudicat.

2. I comparativi e superlativi degli aggettivi di luogo; come su-

perior stabat lupus, più su stava il lupo. Così pure inferior, prior, propior, extremus, infimus, primus, princeps. Aggiungi gli aggettivi: medius, unus, solus, totus (omnis, universus), frequens, creber, assiduus, rarus.

Caesar constituerat, prior proelio non lacessere. Philosophiae nos nunc totos tradinus. Roscius assiduus ruri vixit.

3. Gli aggettivi e i participii che accomnano uno stato o una disposizione dell'animo, come laetus, libens, sobrius, invitus, trepidus ecc.

Socrates venenum laetus et libens hausit. Soli hoc contingit sapienti, nihil ut faciat invitus, nihil coactus.

L'aggettivo denota in questi casi lo stato del soggetto e fa uffizio d'un'apposizione avverbiale; cfr. § 191. 4; ma quando si voglia indicare il modo onde si compie l'azione espressa dal predicato, si pone l'avverbio. Cfr. sciens calumniatus est e scienter calumniatus est.

4. Gli aggettivi derivati da nomi proprii, come Hercules Xenophonteus, l'Ercole, di cui parla Senofonte; pugna Leuctrica, Marathonia, Cannensis, la battaglia di Leutra (cioè avvenuta a Leutra), di Maratona, di Canne; Cimon Atheniensis, Cimone d'Atene (cioè nato in Atene).

Così pure epistola mea, la mia lettera, una mia lettera (cioè lettera scritta da me). — Quando la specificazione appartenga al predicato, allora in luogo dell'aggettivo si usa il sostantivo preceduto da una preposizione: Lacedaemonii a Thebanis pugna ad Leuctra victi sunt, cioè furon vinti in battaglia presso a Leutra.

## § 237.

Sono ancora degni di nota i seguenti usi degli aggettivi:

1. L'aggettivo qualificativo, quando si riferisce ad un nome proprio, rade volte se gli accoppia immediatamente; per lo più si inframmette un nome comune; v. g. Pompeius, vir clarissimus, l'illustre Pompeo (non clarus Pompeius); così pure Socrates, homo sapientissimus, il sapientissimo Socrate; Corinthus, urbs opulentissima, la ricchissima città di Corinto.

Si dirà però bene Corinthus sola, universa Graecia, omnis Gallia, cuncta Italia, tota Asia, noster ille Ennius, Cicero meus; e così con tutti gli aggettivi pronominali e i pronomi; anche Pompeius Magnus, Sulta Felix, Scipio Maior; dove l'aggettivo è usato come soprannome.

2. Le parole italiane « primo, prima, primieramente, ultimo, ultimamente, da ultimo, solo, solamente, medesimo, medesimamente » e simili, si volgono in latino per un avverbio, più spesso per un aggettivo (§ 236 2). Il caso dell'aggettivo sarà conforme a quello del

Digitized by Google

termine corrispondente espresso o sottinteso. Hoc tu mihi primum dixisti, così tu mi dicesti da prima (sottint. per es. postea negasti, poi m'hai detto il contrario); hoc tu mihi primus dixisti, tu mi dicesti questo per primo (sottint. p. e. postea frater tuus, poi me l'ha detto tuo fratello); hoc tu mihi primo dixisti, tu lo dicesti prima a me (sottint. p. e. postea fratri tuo, di poi lo dicesti a tuo fratello). Sibi ipse omnia licere putat, egli crede che tutto gli sia lecito (sottint. ceteri non putant, non così credono gli altri); sibi ipsi omnia licere putat, crede che ogni cosa debba esser lecita a lui (sottint. ceteris non putat, non agli altri).

Homo non sibi se soli natum meminerit, sed patriae, sed amicis. Non egeo medicina; me ipse consolor.

- 3. Usansi spesso in latino gli aggettivi esprimenti il luogo e il tempo, massimamente nel grado superlativo, dove in italiano si suole adoperare un sostantivo di eguale significato; v. g. in summo monte, sulla sommità del monte; in media urbe, nel mezzo della città; primo nocte, sul far della notte; prima luce, allo spuntar del di (primo die, nel primo giorno); extremo anno, sul finire dell'anno. Novissimum agmen, la retroguardia.
- 4. Come in italiano, così in latino gli aggettivi si adoperano talvolta come sostantivi; v. g. bonum, il bene; malum, il male; verum, il vero. Aequalis, il coetaneo; adversarius, l'avversario; socius, l'alleato.
- Nota 1. Gli aggettivi neutri così adoperati sono quasi tutti della seconda declinazione, specialmente nel genitivo, v. g. nihil boni, niun bene, nulla di buono; natura iusti et aequi mater est (212. 2. 2.); quelli della terza non sono quasi adoperati in altri casi che nel nominativo e nell'accusativo, come turpe, il brutto, il disonesto; plur. bona, mala, turpia, i beni, i mali o le cose buone, cattive, turpi. Verum o vera dicere, dire il vero, la verità (non veritatem dicere).
- Nota 2. Per indicar persone, la maggior parte degli aggettivi si usano sostantivamente solo al plurale; nel singolare vogliono essere accompagnati da un sostantivo, come vir o homo. Perciò si dira docti (anche homines docti), i dotti, ma soltanto homo o vir doctus, un dotto; doctissimi (oppure homines doctissimi), i più dotti uomini; homo vere doctus, un vero dotto. E così boni, mali, probi, improbi, prudentes, divites, pauperes; mei, tui, nostri, Stoici, Graeci ecc. Conviene però eccettuare alcuni aggettivi, che sono divenuti coll'uso veri sostantivi, come amicus, affinis, aemulus, cognatus, familiaris, necessarius, peregrinus, propinquus, vicinus, e alcuni altri, i quali si adoperano sostantivamente anche nel singolare, massimamente nelle contrapposizioni, come: Plurimum interest inter doctum et rudem, v'ha gran differenza fra un dotto e un ignorante.

Nota 3. « Niuno, nissuno » allorachè si adopera come sostantivo, si

rende in latino per nemo, non per nullus; «alcuno» per quisquam, non per ullus; quindi nemo doctus, nessun dotto; nemo Romanus, nessun Romano; si quisquam sapiens hoc dixisset, se alcun savio avesse detto ciò. Così pure nemo homo. Mortales per homines usasi quasi solamente in unique con omnes o multi.

5. Allorche si paragonano due qualità appartenenti al medesimo soggetto, come in questa proposizione « La pestilenza fu più minacciosa che pericolosa », entrambi gli aggettivi si mettono al comparativo: Pestilentia minacior fuit quam periculosior (si può però anche dire magis minax quam periculosa).

Lo stesso avviene cogli avverbi. Romani bella fortius semper, quam felicius gesserunt, i Romani guerreggiarono sempre con maggior valore che fortuna.

### § 238.

Usi speciali di alcuni pronomi:

1. Is, ea, id. Questo pronome nelle seguenti locuzioni et is, et is quidem, alque is, isque (nec is) non solo richiama l'idea già enunziata, ma ne sa presentire un'altra, che aggiunge sorza alla prima.

Homo memoriam habel, et eam infinitam, rerum omnium. Uno atque eo facili proelio hostes caesi sunt. Annum iam audis Cratippum idque Athenis.

Nota. Si dice: haec locutus est, disse le seguenti cose (non mai sequentia). — Platonis illud o illud Platonicum, quel detto, quella sentenza di Platone.

- 2. Qui, quae, quod.
- a) Il pronome relativo qui, quae, quod si adopera dopo idem nello stesso senso di atque (cfr. § 170. 2). Servi iisdem moribus esse solent, quibus dominus (che il padrone).
- b) Serve a rendere in latino l'italiano « così detto » nel costrutto qui vocatur, vocabatur, dicebatur oppure quem vocant, vocabant, dicebant. Vestra, quae dicitur, vita mors est, la vostra, come si dice, vita, cioè la vostra così detta vita è una morte.

Nota. Così pure in luogo di supra dictus per «suddetto, sopra riferito», si dice quem supra dici, quem supra commemoravi; similmente quem paulo post commemorabo, da ricordarsi fra poco.

c) Non molto si discosta dal precedente il significato che assume nelle seguenti frasi: Spero te, quae tua prudentia et temperantia est, iam valere, spero che, atteso la tua prudenza e sobrietà ctu sii

oggimai tornato in sanità. Si può esprimere lo stesso concetto coll'ablativo di qualità: qua es prudentia et temperantia, prudente e temperante come sei. Nihil te, qua prudentia es, fugiet, di niuna cosa starai al buio, atteso la tua avvedutezza. E potrebbesi anche dire protua prudentia, oppure ut es prudens.

3. Spesso si sottintende innanzi al relativo il pronome dimostrativo, o gli si pospone.

Num vir bonus emet denario, quod sit mille denarium (= id quod, quello che)? Male se res habet, cum, quod virtute effici debet, id tentatur pecunia. Quam quisque norit artem, in hac se exerceat. Qua nocte Alexander natus est, eadem templum Dianae Ephesiae deflagravit.

4. Allorche il pronome relativo fa uffizio di soggetto e ha rapporto a un pronome di prima persona, il verbo della proposizione relativa si porra anch'esso nella prima persona; se ha rapporto a un pronome di seconda persona, anche il verbo si porra nella seconda persona (§ 191. 3. Nota 3).

Non sum is consul, qui nefas esse arbitrer Gracchos laudare. Vos, qui adfuistis, totam rem narrare poteritis.

5. Se il relativo è aggiunto ad un sostantivo di apposizione, questo s'inchiude in latino nella proposizione relativa; v. g. Catone, uomo, che ogni altro avanzava di autorità ecc., Cato, qui vir auctoritate omnes superabat.

Nihil cognovi ingratius; in quo vitio nihil non inest mali. Oppius curat negotia Rufi, quo equite Romano ego familiarissime utor.

6. Talvolta il relativo rappresenta un pronome dimostrativo o personale preceduto da una congiunzione, come et, nam, enim, sed, autem, ecc.

Perobscura est quaestio de natura deorum; quae ad agnitionem animi pulcherrima est. (= sed ea). Illa Stoicorum de se opinio firma in Rutilio et stabilis inventa est. Qui cum innocentissimus in iudicium vocatus esset, oratorem adhibere noluit (= nam is).

Spesso si adopera in questa guisa con una congiunzione: qui cum, qui ut, qui postquam e simili. Ma quando serve a collegare come pronome relativo una proposizione con un'altra, non ammette mai dopo di sè autem, enim o vero.

Nota. Alcuni avverbi di luogo, specialmente ubi e unde, possono anche usarsi invece del pronome relativo preceduto da una preposizione, quando si riferiscono a persone indeterminate. Catone extincto nemo erit, unde discam (= a quo). Nemo fuit, ubi ius nostrum obtineremus (= a pud quem).

7. Sui, sibi, se. — Suus, sua suum.

Digitized by Google

a) Il pronome riflessivo sui, sibi, se viene adoperato in tutte le proposizioni senza eccezione, allorachè il pronome della terza persona si riferisce al soggetto della medesima proposizione.

Caesar se ad suos recepit. Homo placabilis facile ignoscit iniurias sibi illatas (che gli vengono fatte).

Nota. In italiano si usa «gli, le, lui, lo, la», se il pronome non è retto dal verbo principale, ma da un'altra parte della proposizione. Als-xander praesectum equitatus incautius in se ruentem (che gli si avventava contro) hasta transsixit.

b) Il possessivo suus usasi il più delle volte anche quando il pronome non si riferisce al soggetto, ma ad un altro nome, purchè questo sia nella medesima proposizione. Puer columbam cepit in nido suo (nel suo nido), meglio che in nido eius.

Devesi però sempre usare suus, quando si vuol far spiccare l'idea di « suo », quando cioè « suo » vale « suo proprio »; come pure quando gli sta appresso quisque; oltrecciò si dice sempre nel plurale sui, per significare « i suoi, i loro congiunti, attenenti ».

Caesarem etiam sua natura mitiorem facit. Hannibalem sui cives e civitate eiecerunt. Desinant insidiari domi suae consuli. Scipio Syracusanis suas res restituit. Suis flammis delete Fidenas. Sua quemque fraus et suus terror maxime vexat, suum quemque scelus agitat amentiaque afficit. Sui cuique mores singunt fortunam. Suum cuique tribue. Conserva tuis suos.

Nota. Quando non si debba dar rilievo al pronome, usasi anche il dimostrativo: Deum agnoscis ex operibus eius. Alle volte si adopera altrest eius per ischivare ambiguità: Accipiter columbam cepit in nido eius, perchè suo si riferirebbe piuttosto ad accipiter, che a columbam. Huic Caesar pro eius virtute atque in se benevolentia maiorum locum restituerat.

c) Usasi il riflessivo nelle proposizioni dipendenti, sia infinitive sia congiuntive, quando il pronome ha stretto rapporto col soggetto della proposizione principale.

Tali sono le proposizioni dipendenti, che contengono un pensiero proprio del soggetto della proposizione principale, non una enunciazione dello scrittore; quindi l'accusativo coll'infinito, le proposizioni finali, rette dalle congiunzioni ut, ne, quo, quominus, quin, le proposizioni relative, che esprimono il pensiero d'un'altra persona (non quello dello scrittore, § 261), e le proposizioni interrogative indirette. Altra cosa sono le proposizioni dipendenti, che denotano una semplice conseguenza (consequenziali), e quelle, che hanno il verbo nel modo indicativo (indicative).

Sentit animus, se sua vi, non aliena moveri. Ariovistus respondit, quod sibi (gli) Caesar denuntiaret, se (che egli) Aeduorum iniurias non neglecturum: neminem secum (con lui) sine sua (sua) pernicie contendisse. Romani a Prusia petebant, ne inimicissimum suum (loro) secum («con lui» opp. «seco») haberet sibique (loro) dederet.

- Nota 1. Anche quando il pronome si riferisce ad un nome, che non è propriamente soggetto della proposizione principale, ma ne adempie virtualmente l'uffizio, si adopera in latino il riflessivo. Faustulo spes fuerat (cioè Faustulus speraverat) regiam stirpem apud se educari.
- Nota 2. Nelle proposizioni col congiuntivo, che denotano una conseguenza, si adopera, secondo la regola soprallegata, il dimostrativo eius, ei, eum ecc., non il riflessivo sui, sibi, se. Epaminondas erat disertus, ut (tanto che) nemb Thebanus ei par esset eloquentia (§ 275. 2).
- Nota 3. « Vicendevolmente » riferito a terze persone si traduce per lo più in latino per inter se. Veri amici non solum colent inter se ac diligent, sed etiam verebuntur. Alter alterum colit, l'uno onora l'altro; alius alium colit, chi onora uno, chi un altro. Civis civem trucidabat, i cittadini uccidevano i cittadini o un cittadino uccideva l'altro; miles militi obstrepebat, un soldato dava sulla voce all'altro.
- 8. L'italiano « suo, loro » si rende in latino per suus, solamente quando si riferisce ad un nome della medesima proposizione oppure al soggetto della proposizione principale. Quando invece si riferisce ad un nome appartenente a un'altra proposizione (coordinata), si adoperano in vece di suus i genitivi eius, eorum, earum.

Multi cives interfecti eorumque (i loro) bona publicata sunt. Omitto Isocratem discipulosque eius (suoi). Quoquo se verterint Stoici, iaceat necesse est omnis eorum (loro) sollertia.

9. I possessivi meus, tuus, suus, noster, vester non si esprimono in latino, quando il senso permette di lasciarli senza che ne nasca ambiguità; fuori di questo caso non si possono intralasciare. Patrem amisi (cioè) patrem meum); fratrem tibi reddidi (cioè tuum); parentes carissimos habet (cioè suos). Ma si dirà al contrario: patrem meum occidisti; fratrem tuum amamus ecc.

Per rinforzar l'idea di attinenza, si dice anche meum ipsius (tuum ipsius, suum ipsius, nostrum ipsorum, ipsarum) patrem, il mio proprio padre ecc.

Nota. Pongasi mente alle locuzioni seguenti: suo loco, a luogo opportuno; Cicero omnes honores suo anno cepit (tosto che pervenne all'età dalla legge prescritta); meo iure, di pien diritto, e così tuo iure, nostro iure (non mai pleno iure).

Digitized by Google

## Capo XXXIX. — Uso dei Tempi.

## § 239.

1. L'uso e il valore dei tempi'è in generale lo stesso in latino, che in italiano.

Tempi principali o assoluti sono il presente, il perfetto ed il futuro; tempi secondarii o relativi sono l'imperfetto, il piuccheperfetto ed il futuro passato (futurum exactum). I tre ultimi sono chiamati secondarii o relativi, perchè sono sempre in relazione col tempo di un'altra azione.

2. Il presente esprime ciò che ha luogo nell'atto stesso della parola, oppure ciò che suole avvenire o avviene in ogni tempo, e per conseguenza anche nell'istante in cui si parla.

Lego hunc librum; gaudio afficior, dum lego. Cotidie aliquid scribo.

Tempestas nocet frugibus. Deus mundum conservat.

Nota. Il presente serve ancora ad esprimere talvolta fatti passati, cioè a) come presente storico (§ 242); b) colla congiunzione dum (§ 245); c) nella citazione di un luogo d'uno scrittore, come in italiano; per es. Cicero dicit, patriam esse omnium nostrum parentem.

#### § 240.

Usasi il perfetto per esprimere un'azione come passata, sia in relazione col tempo presente, sia senza relazione di sorta con un altro tempo. Quindi si distinguono:

I. Il perfetto propriamente detto (perfetto logico), che dinota un'azione passata in relazione coll'effetto, che dura tuttavia. A questo tempo corrisponde in italiano il passato prossimo.

Mundus a Deo creatus est. Virtutem ne de facie quidem nosti (hai imparato a conoscere, cioè conosci). Disertissime Romuli nepotum, quot sunt, quotque fuere, M. Tulli! Fuimus Troes, fuit Ilium et ingens gloria Teucrorum.

II. Il perfetto narrativo (perfetto storico), che dinota un'azione passata, senza relazione di sorta col tempo di un'altra. Esso corrisponde al nostro passato remoto.

Miltiades brevi tempore barbarorum copiis disiectis loca castellis idonea communivit; multitudinem, quam secum duxerat, in agris collocavit crebrisque excursionibus locupletavit. Regulus in senatum venit, mandata exposuit; sententiam ne diceret recusavit, reddi captivos negavitesse utile.

Nora. Si ha una forma rinforzata di perfetto nel costrutto statutum habeo, per statui, e simili; § 278. 5.

## § 241.

L'imperfetto s'adopera per esprimere un'azione contemporanea ad un'altra già passata. Quindi si usa:

1. Per significare colla forma stessa del tempo un'azione come durante in un tempo già passato.

Regulus Karthaginem rediit. Neque vero tum ignorabat, se ad exquisita supplicia proficisci; sed iusiurandum servandum putabat. Mos erat patrius Academiae adversari omnibus in disputando.

Nota. Dicendo: Semper mos fuit Academiae adversari omnibus in disputando si accenna benst un fatto che è durato anch'esso in un tempo già passato, ma tale significato non è prodotto dal tempo fuit, sibbene dall'avverbio semper.

2. Per indicare un'azione che spesso si è ripetuta nel passato, un'usanza, una consuetudine, un'istituzione.

Ut Romae consules, sic Karthagine quotannis annui bini reges creabantur. Hortensius nullum patiebatur esse diem, quin aut in foro diceret aut meditaretur extra forum.

3. Per indicare in una narrazione le circostanze accessorie di un fatto, nelle descrizioni e nelle pitture che vi si intrecciano. Il fatto principale si esprime allora col perfetto.

Caesar Alesiam circumvallare instituit. Ipsum erat oppidum in colle summo, cuius radices duo duabus ex partibus flumina subluebant; ante id oppidum planities patebat; reliquis ex partibus colles oppidum cingebant.

Nota ancora gli uffizi del perfetto e dell'imperfetto ne' due periodi seguenti:

Aequi se in oppida receperunt murisque se tenebant. Conticuere omnes intentique ora tenebant.

NOTA. Imperfectum conatus. Talvolta l'imperfetto denota l'azione soltanto incominciata e non ancor compiuta. Num dubitas id me imperante facere, quod iam tua sponte faciebas? (stavi per fare).

## § 242.

Per dar maggior vivezza alla narrazione s'usa spesso:

1. Il presente indicativo (presente storico) in luogo del perfetto storico o dell'imperfetto; il che avviene pure nell'italiano.

Caesar ea, quae sunt usui ad armandas naves, apportari indel Ipse

in Illyricum proficiscitur, civitatibus milites imperat centumque in locum convenire inhet.

2. Il presente infinito (infinito storico) invece dell'imperfetto descrittivo.

Nondum fuga certa, nondum victoria erat; tegi magis Romanus quam pugnare; Volscus inferre signa, urgere aciem, plus caedis hostium videre, quam fugae.

## § 243.

Il piuccheperfetto si adopera per indicare un'azione che era già passata, quando un'altra, passata anch'essa, ebbe luogo; come in italiano.

Pausanias eodem loco sepultus est, quo vitam posuerat.

Nota 1. Nelle proposizioni dipendenti si usa spesso in italiano l'imperfetto o il passato remoto, dove il latino mette il piuccheperfetto. Verres, quum rosam viderat, tum ver incipere arbitrabatur, Verre, quando vedeva spuntare una rosa, credeva che allora cominciasse la primavera. Caesar quum in Galliam venisset, magna difficultate afficiebatur (essendo venuto, cioè come venne). I verbi, che accenuano interrogazione, si costruiscono però spesso anche in latino coll'imperfetto. Socrates cum interrogaretur, cuiatem se esse diceret, Mundanum inquit.

Nota 2. Nello stile epistolare il latino adopera spesso il perfetto invece del presente, ed il piuccheperfetto in luogo del perfetto. Quest'uso proviene dall'esprimere ciascuna azione con quel tempo, che le convergebbe al momento, in cui la lettera vien letta.

Nihil habebam, quod scriberem; neque enim novi quidquam audieram, et ad tuas omnes epistolas rescripseram pridie, non ho niente a dirti, perche non ho inteso niente di nuovo ed ho risposto ieri a tutte le tue lettere. Scripsi ad te ante lucem. — Ma si dirà poi: Si vales, bene est; ego valeo. Maximi te semper et feci et facio.

## § 244.

- 1. Il futuro accenna semplicemente un'azione avvenire; v. g. omnes moriemur, tutti morremo; cras Romam proficiscar, domani partiró per Roma.
- 2. Il futuro passato significa un'azione futura, che deve esser compiuta prima di un'altra anch'essa futura; v. g. quum Romam venero, statim ad te scribam, come sarò giunto a Roma, tosto ti scriverò.
- 3. L'italiano usa in alcuni casi il presente in luogo dell'uno e dell'altro futuro, e il futuro semplice in luogo del futuro passato, dicendo, p. e. « Domani parto per Roma. Quando giungerò a casa, tosto ti scrivera». Il latino non ammette tali scambi, ma esprime quelle relazioni di tempo colle forme loro proprie: Cras Roman proficiscar.

   Cum domum advenero, statim ad te scriban, and colle colle con la colle colle

Naturam si sequemur ducem, nunquam aberrabimus. De Karthagine vereri non ante desinam, quam illam excisam esse cognovero. Qui Antonium vicerit, is bellum confecerit.

Nota. Il futuro fa talvolta anche le veci dell'imperativo. Si quid novi acciderit, facies, ut sciam; cfr. § 265. 1.

## § 245.

Alcune congiunzioni influiscono manifestamente in latino sull'uso dei tempi:

1. La congiunzione dum, mentre, mentrechè, vuole per lo più il presente, anche dove in italiano si adopera l'imperfetto. Quando significa « fintantochè », si costruisce anche coll'imperfetto.

Dum haec in colloquio geruntur, Caesari nuntiatum est, equites Ariovisti propius accedere. Dum ea Romani parant consultantque, iam Saguntum summa vi oppugnabatur. — Catilina timendus erat tamdiu, dum urbis moenibus continebatur.

2. Le congiunzioni, che accennano il compiersi immediato di un'azione dopo d'un'altra, e che si costruiscono per lo più in italiano col trapassato determinato, vogliono in latino il perfetto dell'indicativo. Tali sono: simulac o simulatque, ut, ut primum, ubi, ubi primum, cum, cum primum ecc., tostochè, appenachè, come prima; posteaquam o postquam, dopo che; simulatque hostes vidit, in eos impetum fecit, appena ebbe veduto il nemico, corse ad assaltarlo.

Simulac Verri occasio visa est, consulem descruit. Postquam Xerxes in Graeciam descendit, Aristides in patriam restitutus est. Pompeius ut equitatum suum pulsum vidit, acie excessit. Ubi de Caesaris adventu Helretii certiores facti sunt, legatos ad eum miserunt.

- Nota 1. Invece del perfetto storico, usasi talvolta anche il presente storico. Quae ubi Romam nuntiantur, senatus extemplo dictatorem dici iussit.
- Nota 2. Quando si vuol esprimere un'azione ripetuta od abituale, in luogo del perfetto si adopera anche qui l'imperfetto od il piuccheperfetto, come in italiano. Alcibiades, simulac se remiserat, neque causa suberat, quare animi laborem perferret, dissolutus reperiebatur (ogni qualvolta ecc.).
- Nota 3. Quando le proposizioni temporali accennate si riferiscono al tempo presente, in italiano si usa il presente, in latino il perfetto. Simulatque increpuit suspicio tumultus, artes illico nostrae conticescunt. Cum fortuna reflavit, affligimur. Lo stesso ha luogo con is qui e nei composti di cunque. Quocunque adspexisti, tuae tibi occurrunt iniuriae, quae te respirare non sinunt (dove che tu guardi).
  - Nota 4. Le congiunzioni simul ac, postquam eccazhanno dopo di sè

il futuro passato, quando il pensiero si riferisce all'avvenire (§ 244. 3). Me sapientia, simulatque ad eam confugero, in libertatem vindicabit.

Nota 5. Postquam ha dopo di sè il piucheperfetto, quando significa « dal tempo che » cioè quando esprime un intervallo di tempo e non l'immediato succedere d'un'azione ad un'altra. Hannibal, anno tertio, postquam domo profugerat, cum quinque navibus Africam accessit.

## § 246.

Correlazione dei tempi. — Nelle proposizioni dipendenti di modo congiuntivo (§ 238. 7. c), anche il tempo del verbo, che sta al congiuntivo, dipende dal tempo della proposizione principale. A questo proposito voglionsi osservare le seguenti regole:

1. Se il verbo della proposizione principale è al presente, al futuro semplice o al futuro passato, il verbo della proposizione dipendente si pone al presente, al perfetto o al futuro (del congiuntivo). Quindi si dirà: audio, quid facias, quid feceris o quid facturus sis; audiam e audiero, quid facias, quid feceris o quid facturus sis.

Quid est, Catilina, quod te iam in hac urbe delectare passit, in qua nemo est extra istam coniurationem perditorum hominum, qui te non metuat, nemo qui non oderit? — Num, quae tempestas impendeat, vates melius coniiciet, quam gubernator? — Epicurus dicit, omnium rerum, quas ad bene beateque vivendum sapientia comparaverit, nihil esse iucundius amicitia Morati melius erimus, quum didicerimus, quae natura desideret. Agamemnon non dubitat, quin Troia brevi sit peritura.

2. Se il verbo della proposizione principale è all'impersetto od al piucchepersetto, anche quello della proposizione dipendente si pone all'impersetto od al piucchepersetto (del congiuntivo). Quindi: audiebam, quid faceres, secisses o facturus esses; audiveram, quid saceres, secisses o facturus esses.

Unum illud semper extimescebam, ne quid turpiter facerem vel sam fecissem. Libertas ut lactior esset, regis superbia fecerat.

3. Se il verbo della proposizione principale è un perfetto storico, in italiano il passato remoto, nella proposizione dipendente si adopera l'imperfetto od il piuccheperfetto (del congiuntiyo). Quindi: Caesar audivit quid Galli facerent, fecissent o facturi essent.

Regulus iuratus missus est ad senatum, ut, nisi redditi essent Poenis captivi nobiles quidam, rediret ipse Karthaginem.

4. Se il verbo della proposizione principale è un perfetto logico, il verbo della proposizione dipendente si pone per lo più all' imperfetto od al piuccheperfetto, di rado al presente od al perfetto (del con-

giuntivo). Quindi: audivi, quid faceres, fecisses o facturus esses; di rado quid facias, feceres o facturus sis.

Haec, non ut vos excitarem, locutus sum, sed ut mea vox officio functa consulari videretur. Ad eamne rem vos delecti estis, ut eos condemnaretis, quos sicarii iugulare non potuissent? Membris utimur prius, quam didicimus, cuius ea utilitatis causa habeamus (didicimus = scimus).

Nota 1. Il presente o il perfetto del congiuntivo non si usa dopo un perfetto logico, se non quando il perfetto abbia significato di un presente. Saepe mecum cogitavi (= dubito), bonine an mali plus attulerit hominibus eloquentia. Del resto dopo un perfetto logico le proposizioni finali, interrogative e relative si esprimono per lo più coll'imperfetto o col piuccheperfetto del congiuntivo; v. g. Hoc divi, ut scires, di rado ut scias. Spesso al contrario trovasi il presente od il perfetto del congiuntivo nelle proposizioni consequenziali, che sono dipendenti soltanto per la forma.

Nota 2. Nelle proposizioni consequenziali (con ut, così che, cfr. § 238.7,c.) il tempo è affatto indipendente dalla proposizione principale. Verres Siciliam ita perdidit, ut ea restitui in antiquum statum non possit. Ancora: Ardebat Hortensius cupiditate dicendi sic, ut in nullo unquam flagrantius studium viderim. In eam rationem vitae nos res ipsa deduxit, at sempiternus sermo hominum de nobis futurus sit. Confronta: Ita nati sumus, ut inter omnes esset societas quaedam (scopo del nostro essere) e Ita nati sumus, ut inter omnes-sit societas quaedam (conseguenza del nostro essere).

Nota 3. Dopo un presente storico si può usare egualmente bene l'imperfetto o il piuccheperfetto, il presente o il perfetto del congiuntivo. Helvetii legatos ad Caesarem mittunt, qui dicerent, sibi esse in animo, iter per provinciam facere; rogare, ut id sibi facere liceat.

Nota 4. Quando una proposizione secondaria dipende da un infinito, da un supino, gerundio. participio, aggettivo o sostantivo, bisogna considerare qual sia il tempo, che viene rappresentato per mezzo di queste voci (cioè l'infinito, il supino ecc.); quindi a tenore di questo tempo determinare il tempo dipendente della proposizione secondaria. Cato mirari se aisbat, quod non rideret haruspex, haruspicem cum vidisset (cioè mirabatur). Miserunt Delphos consultum, quidnam facerent de rebus suis (cioè consuluerunt). Diogenes interroganti cuidam, qua ratione inimicum optime ulcisci posset, Si te ipsum, inquit, honestum virum praestiteris (cuidam, qui interrogavit). Constitit rex, incertus, quantum esset hostium. Explicavi sententiam meam, et eo quidem consilio, tuum iudicium ut cognoscerem.

Nota 5. Un concetto ipotetico, il quale abbia già come proposizione principale l'imperfetto del congiuntivo, ritiene sempre questo tempo, anche se divenga dipendente da un presente o da un futuro. Honestum tale est, ut, vel si ignorarent id homines, sua tamen pulchritudine esset laudabile. Omnia sic erunt illustria, ut ad ea probanda totam Siciliam testem adhibere possem (che potrei ecc.) — Il piuccheperfetto italiano

del congiuntivo si traduce in questo caso per mezzo di una circonlocuzione col participio in urus. Cum hace reprehendis, ostendis, qualis tu, si ita forte accidisset, fueris illo tempore consul futurus (nel discorso diretto si direbbe: qualis tu consul fuisti futurus?). Apparuit, quantam excitatura molem vera fuisset clades, quum vanus rumor tantas procellas excivisset.

- Nota 6. Al congiuntivo del futuro si sostituiscono spesso altre forme, cioè:
- a) Il presente ovvero il perfetto del congiuntivo, invece dei due futuri, quando sia già chiaro, per mezzo d'un altro futuro, che l'azione si riferisce ad un tempo avvenire. Affirmo tibi, hoc si mihi contingat (ovv. contigerit), magnopere me gavisurum. (S'intende, che se il tempo della proposizione principale fosse un imperfetto, in questo caso in cambio del presente o del perfetto si porrebbe l'imperfetto o il piuccheperfetto; quindi: Affirmabam tibi, hoc si mihi contingeret contigisset magnopere me gavisurum). Affirmo tibi, naturam si sequaris ducem, nunquam te aberraturum (non secuturus sis). Vas factus est alter, ut, si alter non revertisset, moriendum esset ipsi.
- b) Non avendo il latino un futuro congiuntivo per la voce passiva, come neppure pei verbi che mancano di supino, si fa uso della circonlocuzione con futurum sit (esset), ut, quando la relazione all'avvenire non è altrimenti indicata.

Non dubito, quin futurum sit, ut huius te rei poeniteat. Non dubitabam, quin futurum esset, ut Pompeius a Caesare vinceretur.

## CAPO XL. - Uso dell'Indicativo.

#### § 247.

- I. L'indicativo è il modo dell'asserire, dell'asseverare, sia affermando sia negando, come in italiano.
- 1. Usasi quindi, come in italiano, per esprimere semplicemente ed assolutamente l'azione o lo stato significato dal verbo.

Virtus manet, divitiae pereunt. Veni, vidi, vici. Veniet hora mortis.

- 2. L'indicativo si adopera anche nelle proposizioni condizionali, che si presentano in forma asseverativa, cioè senz'alcuna espressione d'incertezza (§ 248. 3, c). Si deus est, sempiternus est.
- 3. Usasi pure l'indicativo nelle proposizioni interrogative dirette, che richiedono una risposta decisiva sia in senso affermativo sia in senso negativo.

Suntne miseri, qui mali sunt? (risposta Sunt.) Infelix est Fabricius, quod rus suum fodit? (Risposta Non est).

II. Contrariamente all'uso italiano, si adopera in latino l'indicativo in luogo del congiuntivo ne' seguenti casi:

1. Le locuzioni italiane « potrei, sarebbe bene, sarebbe utile, sarebbe meglio, sarebbe difficile » e simili si rendono in latino col presente indicativo, quando non siano dipendenti da una proposizione condizionale.

Possum persequi multa oblectamenta rerum rusticarum; sed ea ipsa, quae dixi, sentio fuisse longiora. Animadvertendum est diligentius, quae natura rerum sit (bisognerebbe considerare più attentamente).

Nota. Longum est, lungo sarebbe o sarebbe troppo lungo; difficile est, sarebbe cosa difficile o troppo difficile.

2. Le locuzioni italiane « avrei potuto, dovuto ecc., sarebbe state bene, meglio ecc., si sarebbe dovuto ecc. » si rendono in latino coll'imperfetto o col perfetto e talvolta anche col piuccheperfetto dell'indicativo.

Contumeliis onerasti eum, quem patris loco colere debebas. Perturbationes animorum poteram morbos appellare: sed non conveniet ad omnia. Aut non suscipi bellum oportuit aut geri pro dignitate populi Romani et perfici quam primum oportet. Plato philosophos ne ad rem publicam quidem accessuros putat, nisi coactos; aequius autem erat, id voluntate fieri.

- Nota 1. Nella stessa maniera si dice: arbitrabar, io penserei o avrei pensato; nunquam putavi, non avrei mai creduto. Ingenii magni est non committere, ut aliquando dicendum sit: Non putaram.
- Nota 2. Usasi ancora in luogo del congiuntivo italiano il participio in urus coll'indicativo eram e fui, anche quando v'è unita una proposizione condizionale. Aratores agros relicturi erant, nisi Metellus litteras misisset (avrebbero abbandonati). Hos viros testes citaturus fui, si tribuni me triumphare prohiberent.
- 3. Con paene e prope, quasi, pressochè, si usa in latino il perfetto indicativo, dove spesso in italiano si trova il condizionale, o la circonlocuzione « poco mancò che ». Brutum non minus amo quam tu: paene dixi, quam te (direi quasi, o stavo quasi per dire). Prope oblitus sum, quod maxime fuit scribendum (poco mancò che dimenticassi).
- 4. Tutte le voci relative formate per mezzo di un raddoppiamento, come quisquis, quotquot, quamquam, o composte di cumque, come quicunque, quantuscunque, quocunque, utcunque, ubicunque, ecc. si costruiscono in latino coll'indicativo.

Quidquid in me est excultarum virium, tibi debetur. Virtutem qui adeptus erit, ubicunque erit gentium, a nobis diligetur. Quoscunque de te queri audivi, quacunque ratione potui placavi

5. Le proposizioni condizionali formate colle congiunzioni disgiun-

tive sive—sive, sia che—sia che, si esprimono per lo più in latino coll'indicativo.

Mala et impia consuetudo est contra deos disputandi, sive ex animo id fit, sive simulate. Veniet tempus mortis et quidem celeriter, et sive retractabis, sive properabis; volat enim aetas.

Nota. «Sia che» nel senso di «sia perchè» si dice in latino sive quod (quia).

## CAPO XLI. - Uso del Congiuntivo.

#### § 248.

Il congiuntivo è il modo, che esprime desiderio, concessione o supposizione, possibilità, incertezza. Perciò la cosa espressa col congiuntivo non si asserisce con certezza, ma solo si desidera, si suppone, si giudica possibile o si tiene per incerta.

1. Congiuntivo nelle proposizioni principali. — 1. Usasi il congiuntivo

a) per esprimere un desiderio (congiuntivo ottativo), come: Sis felix, sii felice; possa tu esser felice.

Valeant cives mei; sint incolumes, sint florentes, sint beati; stet haec urbs praeclara mihique patria carissima! Curio causam Transpadanorum aequam esse dicebat; semper autem addebat: Vincat utilitas rei publicae! Potius diceret (avrebbe più tosto dovuto dire, opp. meglio avrebbe detto), non esse aequam, quia non utilis esset rei publicae. Quod dubitas, ne seceris. Ne sim salvus, si aliter scribo ac sentio.

b) per esortare (congiuntivo esortativo), come: Oremus, preghiamo! Come particella negativa, sia col congiuntivo ottativo sia coll'esortativo s'adopera ne invece di non.

Imitemur maiores nostros; meminerimus etiam adversus infimos iustitiam esse servandam. Ne credamus vanis opinionibus.

- Nota 1. Quando il pensiero si voglia più chiaramente esprimere in forma desiderativa, si aggiunge al congiuntivo la particella *utinam* (§ 254. 1); laddove per esortare si adopera sempre il congiuntivo solo.
- Nota 2. Notisi la formola seguente: Sollicitat, ita vivam, me tua raletudo, possa io essere così sicuro di vivere com'è vero che ecc. Ita vivam, ut maximos sumptus facio, io spendo affè di Dio alla grande.
- 2. Il congiuntivo nota eziandio concessione o supposizione (congiuntivo concessivo)

Spesso a questo congiuntivo s'aggiunge ut; la particella negativa che gli è propria è ne; cfr. § 249. 3 e 250. 1.

Naturam expellas furca, tamen usque recurret. Fuerint cupidi, fuerint irati, fuerint pertinaces; sceleris vero crimine, furoris, parricidii liceat Cn. Pompeio mortuo, liceat multis aliis carere.

- 3. Il congiuntivo serve pure ad accennare possibilità e incertezza.
- a) Usasi il congiuntivo per esprimere in una maniera più modesta un giudizio, come semplice pensiero e non altro (congiuntivo potenziale). La particella negativa propria di tale congiuntivo è non.

In latino usasi talvolta in questo caso il perfetto in luogo del presente italiano, e usasi sempre l'imperfetto in luogo del piuccheperfetto italiano.

Roges me, qualem deorum naturam esse dicam; nihil fortasse respondeam. Forsitan quaeratis, qui iste terror sit et quae tanta formido. Omnibus fere in rebus, quid non sit, citius, quam quid sit, dixerim.

Nota. Crederes, avresti creduto; così pure putares, diceres. Isti mirandum in modum (canes venaticos diceres) ita odorabantur omnia et pervestigabant.

b) Usasi pure il congiuntivo nelle interrogazioni dubitative (congiuntivo dubitativo). La particella negativa propria di tale congiuntivo è non.

Questo congiuntivo o esprime realmente il dubbio nel prendere un partito, ed è affine al congiuntivo esortativo; v. g. quo fugiam? dove dovrò io fuggire? o denota una semplice possibilità, e allora non si distingue dal congiuntivo potenziale.

Quo me vertam? quid faciam? quod auxilium implorem? Quem vocet divum (= deorum) populus auxilio?

Quis dubitet, quin in virtute divitiae sint? Ego tibi irascerer, mi frater? ego tibi possem irasci? ego te videre noluerim? Putaresne (avresti tu creduto) unquam accidere posse, ut mihi verba deessent?

Anche con questo congiuntivo s'adopera l'imperfetto per il piuccheperfetto, come col congiuntivo potenziale; vedi sopra a).

c) Anche nelle proposizioni condizionali, che esprimono cosa incerta e meramente supposta, adoprasi il congiuntivo (congiuntivo ipotetico o condizionale). La particella negativa propria di tale congiuntivo è non.

Nelle proposizioni ipotetiche usasi il presente ed il perfetto del congiuntivo ad esprimere la possibilità e l'incertezza. All'incontro si adopera l'imperfetto ed il piuccheperfetto del congiuntivo per indicare cosa non vera o non avvenuta, e questo così nella proposizione di-

pendente come nella principale. Il primo congiuntivo è quello che chiamasi propriamente ipotetico; il congiuntivo della proposizione principale è potenziale.

Aequabilitatem vitae servare non possis, si aliorum virtutem imitans omittas tuam. Nunquam Hercules ad deos abisset, nisi eam sibi viam virtute munivisset. Si constitueris, te cuipiam advocatum in rem praesentem esse venturum, atque interim graviter aegrotare filius coeperit, non sit contra officium, non facere, quod dixeris. Si Roscius has inimicitias cavere potuisset, viveret.

Nota 1. Usasi a questo modo il presente e il perfetto del congiuntivo, specialmente quando si adduce alcuna cosa per modo d'esempio. - Usasi naturalmente nelle proposizioni condizionali anche l'indicativo (§ 247), come in italiano. Si vales, bene est. Nunguam laberis, si te audies. — Velim significa «io vorrei» (e voglio davvero); vellem significa pure «io vorrei» (date certe circostanze; ma non voglio per ora).

Nota 2. Per le proposizioni condizionali dipendenti, che esprimono cosa non vera o meramente supposta, possono servire d'esempio le formole seguenti:

a) puto si haberet, eum daturum esse. putabam puto si habuisset, eum daturum fuisse. putabam b) non dubito quin, si haberet, daret. non dubitabam non dubito quin, si habuisset, daturus fuerit.

non dubitabam

## § 249.

II. Congiuntivo retto da congiunzioni. — Reggono il congiuntivo le congiunzioni ut, ne, nedum, quo, non quo, non quod, quin, quominus, utinam, o si, quasi, ac si, tamquam, velut, dummodo, dum; modo, quamvis, licet.

O si e utinam non sono propriamente congiunzioni, ma solo particelle desiderative; esse non hanno luogo che nelle proposizioni principali.

Ut regge il congiuntivo: 1º quando serve ad indicare il fine, per cui si fa una cosa, e corrisponde all'italiano « affinchè, acciocchè » col congiuntivo o « per » coll'infinito.

2º quando accenna un effetto o una conseguenza, e corrisponde all'italiano « che, sicchè, cotalchè » (cfr. § 275. 2).

3º quando significa supposizione o concessione (§ 248. 2), e vale anche se, quantunque » (cfr. § 248. 2.) Digitized by Google

Esse oportet ut vivas, non vivere ut edas. Tanta vis probitatis est, ut eam etiam in hoste diligamus.

Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas.

#### § 250.

1. Ne può indicare scopo, e allora vale « affinche non; che non »; o supposizione, e allora vale « supposto che non; pognamo che non »; (§ 248. 2); e si costruisce in entrambi i casi col congiuntivo.

Nemo prudens punit, quia peccatum est, sed ne peccetur. Ne sit summum malum dolor, malum certe est.

In luogo di ne si usa alle volte ut ne, segnatamente quando la congiunzione è seguita da quis, quid. Iustitiae primum munus est, ut ne cui quis noceat.

2. L'italiano « che non » volgesi in latino per ut non: a) quando dinota una conseguenza; b) quando « non » si riferisce ad una sola parola della proposizione.

Quis est tam miser, ut non dei munificentiam senserit? Tune Catilinam exire patiere, ut abs te non emissus ex urbe, sed immissus in urbem esse videatur?

Volendo unire due proposizioni negative finali, si premette alla seconda la particella negativa neve (neve = et ne; laddove neque = et non). Hoc te rogo, ne demittas animum, neve te obrui magnitudine negotii sinas.

3. I verbi, che dinotano timore, reggono ora ut, ora ne. — Usasi l'ut, quando si teme, non avvenga ciò che si bramerebbe avvenisse; si adopra il ne, quando temiamo che avvenga ciò che vorremmo non avvenisse. In luogo di ut si pone anche ne non.

Si conformano a questa regola i verbi timeo, metuo, vereor, io temo, e i nomi metus, timor, il timore. Anche periculum est, v'ha pericolo, caveo, mi guardo, terreo e deterreo, distolgo, dissuado, si costruiscono in latino col ne.

Timebam, ne evenirent ea, quae acciderunt. Omnes labores te excipere video; timeo, ut sustineas. Animi conscientia improbi semper sunt in metu, ne aliquando poena afficiantur. Adulatores si quem laudant, vereri se dicunt, ut illius facta verbis consequi possint.

Nota 1. Coi verbi di temere, in luogo di ut si deve usare ne non: a) quando precede non vereor, non timeo ecc.; b) quando il non si riferisce a una sola parola della proposizione. Non vereor, ne tua virtus opinioni hominum non respondeat. Veremur, ne forte non aliorum utilitatibus, sed propriae laudi servisse videamur. — Vereor dicere, non posso dire

non oso dire; non vereor dicere, non dubito di dire; quasi lo stesso che non dubito dicere. § 252. II.

NOTA 2. In italiano diciamo spesso « temo ch'egli sia per venire; temeva ch'egli non fosse per venire». I Latini usan sempre in questi casi le congiunzioni ut o ne col presente o coll'imperfetto, non col futuro. Timeo ne veniat (non venturus sit); timebam ut veniret (non venturus esset).

## § 251.

Quo, come congiunzione (= ut eo), regge il congiuntivo:

1º quando significa « affinchè con ciò, affinchè così ».

2º quando trovasi congiunto a non: non quo, non perchè; non quo non, non già che non. — In luogo di non quo dicesi anche non quod e invece di non quo non dicesi pure non quod non, ovvero, se precede una negazione, non quin.

In funeribus a Solone sublata est celebritas virorum ac mulierum, quo lamentatio minueretur. Legem brevem esse oportet, quo facilius ab imperitis teneatur.

Non soleo temere (disputare) contra Stoicos; non quo illis admodum assentiar; sed pudore impedior. De consilio meo ad te, non quo celandus esses, nihil scripsi; sed quia communicatio consilii quasi quaedam admonitio videtur esse officii. Non tam ut prosim causis elaborare soleo, quam ut ne quid obsim; non quin enitendum sit in utroque; sed tamen multo est turpius oratori, nocuisse causae, quam non profuisse.

Nota. Si dice anche non eo quo; non idcirco quod, non già che.

## § 252.

1. Quin si usa solamente dopo le proposizioni principali negative, e regge allora il congiuntivo. Questa particella si adopera: a) per qui non oppure quod non, che non; b) per ut non, che non, senza che, senza.

Est fere nemo, quin acutius atque acrius vitia in dicente, quam recta videat. Nihil est, quin male narrando possit depravari. Quis est (= nemo est), quin cernat, quanta vis sit in sensibus?

Hortensius nullum patiebatur esse diem, quin aut in foro diceret aut meditaretur extra forum. Nunquam tam male est Siculis, quin aliquid facete et commode dicant. Nunquam accedo, quin abs te abeam doctior.

In luogo di quin si può anche ritenere qui non, quod non, oppure ut non. Col femminile, invece di quin, usasi quasi sempre quae non. Nulla tam detestabilis pestis est, quae non homini ab homine nascatur.

2. Dopo le locuzioni: non dubito; non dubium est non multum

abest; non (vix, aegre) abstineo; praetermittere non possum o facere non possum, e altre di simil fatta, si adopera il quin col congiuntivo. Anche qui il quin ha però sempre il significato di «che non».

Homines etiam quum taciti quid optant, non dubitant, quin dii illud exaudiant. Dubitandum non est, quin nunquam possit utilitas cum honestate contendere. Prorsus nihil abest, quin sim miserrimus. Facere non possum, quin cotidie litteras ad te mittam. Non possumus recusare, quin alii a nobis dissentiant.

Nota. Quando non dubito significa « io non ho difficoltà, non esito, non temo », si costruisce coll'infinito; v. g. Non dubito sapientem solum dicere beatum, non esito a chiamar beato il solo sapiente. Similmente si dice dubito hoc facere, dubito, cioè non so risolvermi di far questo. Io dubito se » si volge per dubito num; dubito se—o, utrum—an; dicesi anche dubito an; ma questo ha sempre senso affermativo; laddove dubito num è quasi sempre negativo; cfr. § 176. Nota 3. d.

#### § 253.

Quominus, che equivale a ut eo minus, regge il congiuntivo, e si usa dopo i verbi, che dinotano impedimento e difficoltà, quali sono impedio, prohibeo, officio, obsto, obsisto, deterreo, recuso e altri di questa fatta.

Aetas non impedit, quominus agri colendi studia teneamus usque ad ultimum tempus senectutis. Isocrati, quominus haberetur summus orator, non offecit, quod infirmitate vocis, ne in publico diceret, impediebatur. Quid obstat. quominus deus beatus sit?

Nota. Invece di quominus può anche usarsi ne, e se precede una negazione, quin. Impedior animi dolore, ne de huius miseria plura dicam. Con prohibere usasi anche spesso l'infinito. Non ignobilitas sapientem beatum esse prohibebit? Cfr. § 269.

## § 254.

1. Utinam, Dio voglia! Dio volesse!, esprime un desiderio, e regge a) il presente od il persetto del congiuntivo, se l'adempimento del desiderio si considera come possibile; b) l'impersetto od il piucchepersetto, se la cosa si crede impossibile. Simile a utinam è o si, o se, che usasi pure nelle locuzioni desiderative.

Utinam modo conata efficere possim! Utinam illud ne vere scriberem! Utinam ego natus non essem!

O mihi praeteritos referat si Iuppiter annos!

2. Quasi, ac si, tamquam, velut, velut si, quasi, quasi che, come se, reggono il congiuntivo. Quanto al tempo, esso è regolato dalla proposizione principale (§ 246).

Stultissimum est, in luctu capillum sibi evellere, quasi calvitio moeror levetur. Seguăni absentis Ariovisti crudelitatem, velut si coram adesset, horrebant.

3. Dummodo ed anche solamente dum o modo, purchè, con questo che, si veramente che, si costruiscono col congiuntivo. Colle negazioni si dice dummodo ne, dum ne, modo ne, purchè non. — Riguardo al tempo, v. § 248. 3. c.

Nonnulli recta omnia et honesta neglegunt, dummodo potentiam consequantur. Manent ingenia senibus, modo permaneat studium et industria. Sit summa in inre dicundo severitas, dummodo ea ne varietur gratia, sed conservetur aequabilis. Mediocritas (in puniendo) placet Peripateticis, et recte placet; modo ne laudarent iracundiam.

4. Nedum, nonchè, regge pure il congiuntivo. In cambio di nedum usasi anche semplicemente ne.

Vix in ipsis tectis frigus vitatur, nedum in mari et in via sit facile abesse ab iniuria temporis.

5. Quamvis, quantumvis, quamlibet e licet, comecchè, sebbene, quantunque, reggono il congiuntivo. Licet si adopera soltanto col presente o col perfetto.

Quod turpe est, id quamvis occultetur, tamen honestum sieri nullo modo potest. Licet ipsa vitium sit ambitio, frequenter tamen causa virtutum est.

Nota. Quamquam, sebbene, si costruisce coll'indicativo, § 247. 4. Etsi e etiamsi seguono la costruzione di si, § 248. 3, c. Talvolta quamquam e etsi usansi in senso di « ben è vero che, benchè » senza alcun rapporto con una apodosi cioè con una seconda parte del periodo o della frase; § 172 (1).

## § 255.

1. Dum, donec e quoad, quando significano « mentre, mentrechè, per il tempo che », reggono l'indicativo; quando invece vogliono dire « finchè, sino a tanto che », reggono il congiuntivo, se la proposizione indica uno scopo od un'intenzione; l'indicativo, se esprime un fatto.

Cato, quoad vixit, virtutum laude crevit. Iratis aut subtrahendi sunt ii, in quos impetum conantur facere, dum se ipsi colligant; aut rogandi orandique sunt, ut, si quam habent ulciscendi vim, differant in

<sup>(1)</sup> Quamquam e etsi usansi in questo senso come particelle di transizione oratoria, quando chi parla si fa egli stesso un'obbiezione, come Cic. Cat. 1, 9: Quamquam quid loquor? — Cic. ad Att. 9, 10, 2: Do, do poenas temeritatis meae. Etsi quae fuit illa temeritas?

Nota dell' Trad.

tempus aliud, dum deservescat ira. Ea vero continebis, quoad ipse te videam. Epaminondas ferrum usque eo in corpore retinuit, quoad renuntiatum est, vicisse Boeotios.

Nelle narrazioni parecchi scrittori usano anche donec nel senso di « per il tempo che » col congiuntivo dell'imperfetto.

2. Antequam e priusquam, primachè, innanzi che, reggono l'imperfetto ed il piuccheperfette solamente nel congiuntivo, il perfetto soltanto nell'indicativo, il presente così nell'indicativo come nel congiuntivo.

Aristides interfuit pugnae navali apud Salamina, quae facta est, priusquam poena exilii liberaretur. Saepe magna indoles virtutis, priusquam rei publicae prodesse potuisset, exstincta fuit. Civitas Atheniensium antequam delectata est hac laude dicendi, multa iam memorabilia effecerat. Priusquam incipias, consulto, et ubi consulueris, mature facto opus est. Antequam de re publica dicam, exponam breviter consilium profectionis meae.

## § 256.

- I. Cum (quum) regge il congiuntivo in quattro casi:
- 1. Cum (causale) regge il congiuntivo nel significato di « conciossiachè, conciofossechè, perocchè, perchè, poichè » e serve per addurre le ragioni d'una cosa.

Cum sint in nobis consilium, ratio, prudentia, necesse est, deos haec ipsa habere maiora. Cum Athenas sis profectus, inanem redire turpissimum est.

2. Cum (concessivo) regge il congiuntivo nel senso di « comecchè, sebbene » e serve ad ammettere che una cosa sia in questo od in quel modo.

Hoc ipso tempore, cum omnia gymnasia philosophi teneant, tamen eorum auditores discum audire quam philosophum malunt. Phocion fuit perpetuo pauper, cum divititissimus esse posset.

3. Cum (avversativo) regge il congiuntivo nel significato di « lad-dove, dove per l'opposto » e vale a contrapporre una cosa all'altra.

Homines cum multis rebus infirmiores sint, hac re maxime bestiis praestant, quod loqui possunt. Nostrorum equitum erat quinque millia numerus, cum hostes non amplius octingentos equites haberent.

4. Cum (narrativo) regge l'impersetto ed il piucchepersetto del congiuntivo nel senso di « come, quando, poichè » e serve alla connessione dei fatti, che si raccontano.

Epaminondas cum vicisset Lacedaemonios apud Mantineam atque ipse gravi vulnere exanimari se videret, quaesivit, salvusne esset clipeus.

II. Cum (quum) regge l'indicativo in quattro casi:

1. Cum (temporale) regge l'indicativo nel significato di « quando, allorquando » per esprimere il tempo, in cui un fatto è accaduto; spesso lo precede tum, eo die, eo tempore.

Regulus tum, cum vigilando necabatur, erat in meliore causa, quam si domi periurus consularis remansisset. Ligarius eo tempore paruit, cum parere senatui necesse erat. Cum Caesar in Galliam venit, alterius factionis principes erant Aedui, alterius Sequani.

2. Cum (iterativo) regge l'indicativo nel senso di « se, ogniqualvolta, appenachè », e usasi d'ordinario per esprimere un fatto che si ripete.

Qui non defendit iniuriam neque propulsat a suis, cum potest, iniuste facit. Cum recte navigari poterit, tum naviges. Cum ver esse coeperat, dabat se Verres labori atque itineribus.

3. Cum (aggiuntivo) regge l'indicativo nel senso di « quando, quand'ecco », e si usa in una proposizione susseguente ad un'altra per collegare con un fatto o con uno stato descritto antecedentemente qualche cosa d'impreveduto, d'inaspettato.

In questo senso cum si costruisce col perfetto, se viene usato per raccontare, e coll'imperfetto, se serve a descrivere. La proposizione antecedente suole avere l'imperfetto ód il piuccheperfetto con vix, aegre, iam, nondum; la proposizione susseguente all'incontro suole essere messa in maggior rilievo, aggiungendo a cum un avverbio, come interea, repente, subito. In cambio di tum si può anche dire et tum.

Evolarat iam e conspectu fere fugiens quadriremis, cum etiamtum ceterae naves uno in loco moliebantur. Hannibal iam scalis subibat muros Locrorum, cum repente patefacta porta Romani erumpunt (presente storico in cambio del perfetto).

4. Cum (dichiarativo) regge l'indicativo del presente e del perfetto nel significato di « in quanto, in quanto che, per questo che » = eo quod.

L'imperfetto per altro ed il piuccheperfetto retti da cum in questo significato si pongono al congiuntivo.

Nota 1. Usasi per altro in alcuni dei casi sopraccennati anche il congiuntive, specialmente dell'imperfetto e del piuccheperfetto. Cum in ius duci debitorem vidissent, undique convolabant (cum = ogni volta che).

Nota 2. Nelle proposizioni che servono a congiungere due concetti per mezzo di cum-tum, come — così, cum può costruirsi tanto coll'indicativo che col congiuntivo. Cum omnium rerum simulatio vitiosa est, tum maxime amicitiae repugnat. Cum maximas commoditates amicitia contineat, tum illa praestat omnibus, quod debilitari animos non patitur (§ 165. I).

#### § 257.

III. Congiuntivo nelle proposizioni relative. — 1. Le proposizioni relative reggono il congiuntivo, quando esprimono una conseguenza od un'effetto, un'intenzione od uno scopo. Perciò in esse il relativo qui, quae, quod si può sempre risolvere per ut con un pronome personale o dimostrativo, per es. qui, per ut ego, ut tu, ut is; cuius, per ut mei, ut tui, ut eius; cui per ut mihi, ut tibi, ecc.; parimente ubi per ut tibi; unde per ut inde, ecc.

Innocentia est affectio talis animi, quae noceat nemini. Nulla gens tam fera, nemo omnium tam immanis est, cuius mentem non imbuerit deorum opinio. Non sumus ii, quibus nihil verum esse videatur, sed ii, qui omnibus veris falsa quaedam adiuncta esse dicamus.

Multi eripiunt aliis, quod aliis largiantur. Homini natura rationem dedit, qua regerentur animi impetus. Verba reperta sunt, non quae impedirent, sed quae indicarent voluntatem.

Non sum is consul, qui nefas esse arbitrer (prima persona) Gracchos laudare.

Nota. L'espressione « troppo grande da o per » si volge in latino per maior quam ut; trovasi però anche maior quam qui, sempre, com' è naturale, col congiuntivo. Famae ac fidei damna maiora sunt, quam quae aestimari possint. Maior sum, quam cui possit fortuna nocere.

## § 258.

2. L'infinito italiano preceduto dalle particelle « di » od « a » e retto dagli aggettivi dignus, indignus, idoneus, aptus, si volge in latino pel congiuntivo col pronome qui, quae, quod (§ 223; 288).

Qui modeste paret, videtur dignus esse, qui aliquando imperet. Acudemici mentem volebant rerum esse iudicem; solam censebant idoneam, cui crederetur. Nulla mihi videbatur aptior persona, quae de senectute loqueretur, quam Catonis.

# § 259.

3. La proposizione relativa vuole il verbo al congiuntivo, quando esprime una cagione, un motivo, ed il pronome qui viene adoperato nel senso di cum ego, cum tu ecc.

O fortunate adolescens, qui (= cum tu) virtutis tuae Homerum praeconem inveneris! O magna vis veritatis, quae contra hominum calliditatem facile se per se ipsam defendat!

#### § 260.

4. La proposizione relativa vuole ancora il verbo al congiuntivo, quando il pronome relativo si riferisce ad una voce omessa o ad una voce negativa o interrogativa; segnatamente nelle frasi generiche est qui, sunt qui (c'è chi; ci son di quelli che), inveniuntur o reperiuntur qui; nemo est qui; non est o nihil est quod; quis est qui? quid est quod? ecc.

La proposizione relativa è in questo caso nulla più che una specificazione del soggetto espresso in forma generica; e vi si potrebbe

supplire talis qui o eiusmodi qui.

Sunt, qui una animum et corpus occidere censeant. Qui se ultro morti offerant, facilius reperiuntur, quam qui dolorem patienter ferant. Nemo est orator, qui se Demosthenis similem esse nolit. Nullum est animal praeter hominem, quod habeat notitiam aliquam dei. Quis est, qui non oderit protervam adolescentiam? Quae latebra est, in quam non intret metus mortis? Quotusquisque est, qui optimi cuiusque hominis auctoritatem magni putet? Non est, quod te pudeat sapienti assentiri. Quid est, cur virtus ipsa per se non efficiat beatos? Nihil habeo, quod accusem senectutem (non ho alcun motivo, alcuna ragione di).

- Nota 1. Se con sunt trovasi un sostantivo od un pronome di quantità indeterminata, usasi anche l'indicativo. Multi sunt qui dicunt, oppure dicant.
- Nota 2. Dopo frasi negative, la proposizione relativa in italiano ha spesso il piuccheperfetto congiuntivo, laddove nel latino è sempre richiesto l'imperfetto. Polycrati nihil acciderat, quod nollet (che non avesse voluto). Nemo inventus est tam impudens, qui istud postularet.
- Nota 3. Notisi: quod sciam (però anche: quartum scio), per quel ch'io sappia; quod meminerim, per quel che me ne ricorda; philosophi, quos quidem noverim, quelli almeno ch'ho potuto conoscere.

## § 261.

5. La proposizione relativa dipendente esige ancora il congiuntivo, quando per mezzo di essa lo scrittore enunzia non il suo, ma l'altrui pensiero.

Più specialmente frequente è in questo caso quod col congiuntivo. Recte Socrates exsecrari eum solebat, qui primus utilitatem a iure seiunxisset. Aristides nonne ob eam causam expulsus est patria, quod praeter modum iustus esset? Socrates accusatus est, quod corrumperet iuventutem et novas superstitiones induceret. Bene maiores nostri accubitionem epularem amicorum, quia vitae coniunctionem haberet, convivium nominarunt.

Nota. Similmente si dice: Hic quum Hannibalis permissu exisset de castris, rediit paulo post, quod se oblitum nescio quid diceret — in luogo di quod oblitus esset; e così molto spesso coi verbi dicere, putare, arbitrari e simili.

#### § 262.

6. Le proposizioni relative secondarie si costruiscono tutte col congiuntivo, quando sono parte integrante d'un concetto espresso coll'infinito o con un altro congiuntivo.

Grave est homini pudenti petere aliquid magnum ab eo, de quo se bene meritum putet. Socrates dicere solebat, omnes in eo, quod scirent, satis esse eloquentes. Tanta in Hortensio memoria erat, ut, quae secum commentatus esset, ea sine scripto iisdem verbis redderet, quibus cogitavisset.

Nota 1. Nella stessa maniera s'adopera il congiuntivo non solo nelle proposizioni relative, ma anche nelle proposizioni secondarie, specialmente nel discorso indiretto (oratio obliqua); cfr. § 277. 3.

Nota 2. Quando la proposizione relativa non fa parte integrante della proposizione infinitiva o congiuntiva, ma si può anche tralasciare senza offenderne il senso, in tal caso si adopera l'indicativo. Caesar Helvetios in fines suos, unde erant profecti, reverti iussit. Laddove poi Cesare soggiunge: Per exploratores certior factus est, ex ea parte vici, quam Gallis concesserat, omnes noctu discessisse, egli considera come dette dagli esploratori le sole parole ex ea parte vici omnes noctu discesserunt; altrimenti avrebbe dovuto scrivere quam Gallis concessisset. Usasi segnatamente l'indicativo, quando la proposizione relativa non ha altro valore che di una circonlocuzione, cioè esprime con più parole ciò che non si vuole o non si può dire con un termine solo, per es. ii qui audiunt, per auditores; ii qui praesunt, i supremi magistrati; ea quae exportantur, le esportazioni; ea quae scimus, le nostre cognizioni.

#### § 263.

IV. Congiuntivo nelle interrogazioni indirette. — Nelle interrogazioni indirette il verbo si pone sempre al congiuntivo. Cfr. § 176. Nota 2.

Dubito, num idem tibi, quod mihi, suadere debeam (dirett.: Num suadere debeo?). Non recordor, unde ceciderim, sed unde surrexerim (Unde cecidi? unde surrexi?). Quaeritur, naturā an doctrinā possit effici virtus. Saepe ne utile quidem est scire, quid futurum sit. Qualis sit animus, animus ipse nescit. Incertum est, quo te loco mors exspectet. Permultum interest, utrum perturbatione aliqua animi, an consulto siat iniuria. Sitne malum dolor, necne, Stoici viderint.

Nota 1. Le interrogazioni, che hanno il verbo nell'indicativo, possono essere talvolta apparentemente indirette, ma in realtà debbon riguardarsi come dirette. Dic quaeso: Num te illa terrent, triceps Cerberus, Cocyti fremitus, travectio Acherontis? Vera interrogazione indiretta sarebbe: Dic quaeso, num te illa terreant ecc. — Vide! Quam conversa res est!

Nota 2. Le locuzioni nescio quis, nescio quomodo, stanno talvolta in forma di parentesi, senza dar luogo ad un'interrogazione; in questo caso non hanno alcun'influenza sul modo del verbo. Minime assentior iis, qui istam nescio quam indolentiam magnopere laudant, io non sono punto dell'opinione di coloro, che lodano grandemente cotesta non so quale insensibilità. Sed nescio quomodo inhaeret in mentibus quasi saeculorum quoddam augurium futurorum. — Similmente mirum quantum e nimium quantum stanno spesso per un semplice avverbio (plurimum, assaissimo, mirabilmente), ed allora si costruiscono coll'indicativo. Id mirum quantum profuit ad concordiam civitatis. Sales in dicendo nimium quantum valent. Potrebbesi anche dire in altra forma: Id mirum est quantum profuerit ad concordiam.

Nota 3. Non si confondano le proposizioni interrogative indirette colle proposizioni relative. Le prime non differiscono che per la forma dalle interrogazioni dirette; laddove le proposizioni relative possono sempre ricevere il complemento del pronome dimostrativo aggiunto al relativo. Elige utrum tibi commodum sit, eleggi quale delle due cose maggiormente ti approdi; all'incontro: utrum tibi commodum est, elige, cioè id elige, eleggi delle due cose quella che maggiormente ti approda. Nella prima frase si suppone, che chi dee far la scelta non sappia ancora qual sia la cosa che maggiormente gli approdi; non così nella seconda frase. Dic, quid sentias, di' che cosa ne pensi; dic quod sentis, di' quello che pensi; nel plurale dic quae sentias o quae sentis. Nihil est (in Q. Maximo) admirabilius, quam quo modo mortem filii tulit, cioè quam is modus, quo tulit.

Nota 4. Talvolta di due interrogazioni se ne fa una sola. Considera, quis quem fraudasse dicatur, pon mente chi abbia fatto l'inganno e a chi. Quaerere debetis, uter utri insidias fecerit, voi dovete esaminare, quale dei due abbia teso insidie all'altro.

Digitized by Google

# CAPO XLII. - Uso dell'Imperativo.

## § 264.

- 1. L'imperativo s'adopera a significar comando (preghiera, esortazione, consiglio).
- 2. Se l'azione che si comanda deve compiersi tosto, si usa l'imperativo presente; se deve compiersi soltanto in tempo avvenire, o tanto nel presente che nell'avvenire, s'adopera l'imperativo futuro.

Si quid in te peccavi, ignosce. Vale! Vive felix!

Ignoscito saepe alteri, nunquam tibi. Cras petito, dabitur; nunc abi. Cum valetudinis tuae rationem habueris, habeto etiam navigationis. Consules summum ius habento; nemini parento; illis salus populi suprema lex esto.

- Nota 1. Si dice sempre scito, scitote, sappi, sappiate (non mai sci, scite), e così pure memento, mementote.
- Nota 2. A temperare l'espressione dell'imperativo s'aggiungono spesso le parole quaeso (quaesumus), ti prego, ti preghiamo, di grazia; sis, sultis, se vuoi, se volete; se ti piace, se vi piace (§ 141. Nota); sodes, di grazia; dum, mo', via. Refer animum, sis, ad veritatem. Agedum o agitedum, su, su via. Iteradum, ripeti mo'.
- Nota 3. Nel linguaggio animato l'imperativo fa talvolta le veci d'una proposizione condizionale. Iracundus non semper iratus est: lacesse, iam videbis furentem, cioè sed si eum lacessiveris; anche in italiano: provocalo, e lo vedrai tosto dar nelle furie (quell' «e» italiano non si potrebbe rendere in latino per et).

### § 265.

Un divieto o un comando proibitivo si esprime nel linguaggio del legislatore e del poeta per mezzo dell'imperativo e del ne (non già del non); nella prosa ordinaria per mezzo di noli (non volere) coll'infinito.

Hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito. Tu ne cede malis, sed contra audentior ito. Nolite putare, homines consceleratos terreri Furiarum taedis ardentibus. Noli oblivisci, te Ciceronem esse. Nolite id velle, quod fieri non potest.

Nota. 1. Invece di noli coll'infinito, si può anche usare cave (guardati) col congiuntivo, o ne col congiuntivo, oppure non col futuro. Cave festines, non affrettarti; cfr. § 275. 2. Nota 1; ne feceris (raramente ne facias), non fare; non facias, non farai. Poeticamente anche pur per noli: fuge quaerere, non cercare.

Nota 2. Altre circonlocuzioni dell'imperativo sono le seguenti: fac animo forti sis, sii di forte animo; fac ut valeas, sta sano; fac ne quid omittas, non tralasciar nulla; cura ut valeas, sta bene.

#### CAPO XLIII. - Uso dell'Infinito.

## § 266.

L'infinito s'adopera come soggetto e come oggetto in latino non meno che in italiano. Irasci (soggetto) non decet, non conviene adirarsi. Peccare (oggetto) nolo, non voglio peccare.

Bene sentire recteque facere satis est ad bene beateque vivendum. Invidere non cadit in sapientem. Docto et erudito homini vivere est cogitare.

Vincere scis, Hannibal; victoria uti nescis. Spartae pueri rapere discunt. Magistri te latine loqui docuerunt. Beatus esse sine virtute nemo potest. Cato esse, quam videri, bonus malebat.

Cives Romani omnia perpeti parati erant.

- Nota 1. Se all'infinito s'aggiunge un proprio soggetto, questo sta sempre in accusativo: Deum esse, che v'è un Dio; Caesarem venire, che Cesare viene.
- Nota 2. Auche il nome del predicato, che andasse unito a tal soggetto, si pone in accusativo, se l'infinito è esso stesso soggetto della proposizione: Deum esse sapientissimum facile intellegitur. Ma se l'infinito è oggetto, allora il nome del predicato si mette nel nominativo, se ha rapperto a un nominativo; all'accusativo, se ha rapporto a un accusativo. Quindi si dirà: Caesar Romae primus esse voluit, perchè primus si riferisce a Caesar; ma Caesar se Romae primum esse voluit, perchè primum si riferisce a se. Cfr. § 192. 3.
- Nota 3. L'infinito, come oggetto, si costruisce col nome del predicato nel nominativo, se l'uno e l'altro membro della proposizione si riferiscono allo stesso soggetto, coi verbi volo, nolo, malo, cupio, scio, disco, statuo, decerno; ed anche con audeo, studeo, incipio, pergo, desisto, consuesco e altri. Cfr. § 269.
- Nota 4. Nella prosa classica s'incontra un solo aggettivo, che si costruisca coll'infinito, ed è l'agg. paratus; parecchi invece se ne trovano presso i poeti, alla maniera de' Greci, come cedere nescius, cantare peritus, avidus committere pugnam ecc.

## § 267.

Accusativo coll'infinito. L'infinito col suo soggetto nell'accusativo ha luogo nella maggior parte dei casi, dove in italiano si usa il «che» col modo finito (ed anche il «di» coll'infinito). Col verbo esse e con tutti gli altri verbi che reggono un doppio nominativo, anche il nome

del predicato si mette nell'accusativo; cfr. § 192. Quindi: Deum esse, certum est, è certo che v'ha un Dio; Deum esse bonum scimus omnes, tutti sappiamo che Dio è buono. Putavi, te hoc dicere, dixisse, dicturum esse, dicturum fuisse, ho creduto che tu dica, abbi detto, sii per dire, saresti stato per dire o avresti detto.

Nora 1. La proposizione espressa per mezzo dell'accusativo coll'infinito si può considerare come un sol concetto, il quale fa uffizio ora di soggetto (nomin.) ora di oggetto (accus.); talvolta, ma raramente, di un altro caso. Così nel primo dei due esempi sopra allegati, Deum esse è soggetto; nel secondo, Deum esse bonum è oggetto.

Nota 2. Quando il soggetto non è determinato, ma è una persona generica, si tace in latino l'accusativo del soggetto. Contentum esse suis rebus, maximae sunt certissimaeque divitiae (esser contento, cioè essere gli uomini contenti). Hesiodus eadem mensura reddere iubet, qua acceperis, aut etiam maiore, si possis (vuole che si renda ecc.).

#### § 268.

L'accusativo coll'infinito fa da oggetto coi verbi o colle frasi che accennano « sentire » o « dire » e serve a significare che una cosa è o si compie.

Tali verbi sono per lo più: video, audio, sentio, animadverto, opinor, puto, credo, iudico, censeo, suspicor, perspicio, comperio, intellego, scio, nescio, ignoro, memini, recordor, obliviscor, disco, accipio, spero, despero, concludo; — dico, narro, trado, prodo, nego, fateor, scribo, doceo, nuntio, affirmo, declaro, ostendo, demonstro, perhibeo, promitto, polliceor, minor, simulo, dissimulo; finalmente la locuzione aliquem certiorem icia, ed i sostantivi opinio, spes, nuntius ed altri di simigliante significato, siano congiunti con un verbo, come habere, excitare, capere, afferre ecc., a senza verbo alcuno.

Quando i detti verbi sono adoperati in forma passiva, l'accusativo coll'infinito diventa naturalmente soggetto della proposizione. Humana omnia caduca esse facile intellegitur.

Lapidum conflictu atque tritu elici ignem videmus. Ego ne utilem quidem arbitror esse nobis futurarum rerum scientiam. Tantum quisque laudat, quantum se posse sperat imitari. Platonem ferunt (= dicunt) primum de animorum aeternitate sensisse idem, quod Pythagoram (sottint. sensisse ferunt). Concede, nihil esse bonum, nisi quod honestum sit: concedendum est, in virtute sola positam esse beatam vitam. Aristoteles docet, Orpheum poëtam nunquam fuisse (§ 198. 1).

Nota 1. Con persuadeo, nel senso di « convincere » si usa l'accusativo coll'infinito; nel senso di « indurre », s'usa ut col congiuntivo: Pater

persuasit mihi, hoc verum esse, il padre mi convinse, mi persuase che questo è vero; persuasit mihi, ut hoc facerem, m'indusse a ciò fare. Nel primo caso si dice che una cosa è o si fa; nel secondo, che una cosa dev'essere o si deve fare. — Censeo, « penso, credo » regge sempre l'accusativo coll'infinito. Aristoteles omnia moveri censet, Aristotele crede che tutto si muova. Ma nel senso di « proporre, decretare » regge il verbo attivo con ut e il congiuntivo, il passivo nell'accusativo coll'infinito del participio in ndus: Senatus censuit, ut Caesar Aeduos defenderet, il Senato decretò, che Cesare difendesse gli Edui. Ceterum censeo, Karthaginem esse delendam, del resto io propongo che Cartagine si distrugga. Per simil modo anche altri dei suaccennati verbi reggono solamente ut: Philosophia nos docuit, ut nosmet ipsos nosceremus, la filosofia c'insegnò a conoscere noi stessi. Scripsit mihi licere sibi venire, mi scrisse che gli era permesso di venire; ut liceret sibi venire, che gli fosse permesso di venire.

Nota 2. Coi verbi di «sperare, giurare, promettere, minacciare» si adopera l'accusativo coll'infinito futuro, dove in italiano viene usato per lo più l'infinito del presente (cfr. § 244. 3). I più frequenti tra i verbi di questa fatta sono spero, iuro, polliceor, promitto, spondeo, voveo, minor, minitor. Spero me mox rediturum esse, spero di ritornar presto; così pure spero te mox rediturum. Pollicetur (iurat) se hoc facturum esse, promette (giura) di ciò fare; milites minantur se esse abituros, i soldati minacciano di andarsene. (Quanto al riflessivo se, vedi § 238. 7). Allorchè spero significa semplicemente « credo», può anche reggere il presente o il perfetto. Te mihi et esse amicum spero et semper fuisse. Cfr. § 274. Nota.

Nota 3. Per tradurre in latino questa frase «Di Pitagora si narra che egli venisse (venne) » si dirà Pythagoram dicunt (o tradunt, ferunt) venisse: non mai De Pythagora dicunt, eum venisse. Similmente, « Achille, che, per quel che si credeva, era figliuolo di una Dea »: Achilles, quem putabant esse Deae filium. Cicero, quem scimus patrem patriae nominatum esse, Cicerone, che, com'è noto, fu chiamato padre della patria. La stessa costruzione ha luogo, quando non è propriamente il pronome relativo, ma un altro termine della proposizione relativa che fa da accusativo del soggetto. Brutus, cuius patrem esse Caesarem dicebant. -Athenienses, quibus eo tempore bellum a Persis illatum esse constat. Germani, cum quibus sibi dimicandum fuisse Caesar dicit. Errare te verisimile est, tu sei probabilmente in errore. Patrem spero mox rediturum esse, il padre tornerà, com'io spero, presto. Ciceronem constat eo tempore consulem fuisse, Cicerone era, com'è noto, console in quel tempo. Quo cruciatu censemus Dionysium illum angi solitum? qual tormento dev'essere state ecc. ? E così pure con puto, videor.

Nota 4. I pronomi italiani «egli, ella, lui, lei, lo, la, gli, le, suo, sua» ecc. si traducono in latino per sui, sibi, se e suus, quando si rapportano al soggetto della proposizione principale. Ariovistus dicebat, neminem sine sua pernicie secum contendisse.

Nota 5. Le locuzioni riflessive italiane « mi trovo costretto, mi sento

commosso, non so indurmi» e altre di questa fatta, si voltano spesso in latino per il semplice passivo del verbo dominante; v. g. cogor, mi trovo costretto. Non adducor, ut hoc faciam, non so indurmi a far questo. Così pure impellor, excitor ecc. Cfr. § 104 e 269: Nota 5.

#### § 269.

L'accusativo coll'infinito sta come oggetto coi verbi, che significan « volere, permettere » od il contrario. Tali verbi sono: volo, nolo, malo, cupio, studeo; iubeo, veto, prohibeo; cogo, sino, patior. Con opto, postulo, peto, permitto, concedo, ecc. sta meglio ut; cfr. § 275. 4.

Ego me Phidiam esse mallem, quam vel optimum fabrum lignarium. Mos est hominum, ut nolint eundem pluribus rebus excellere. Aristoteles versum in oratione vetat esse, numerum iubet. Hortensius nullum patiebatur esse diem, quin aut in foro diceret, aut meditaretur extra forum. Germani vinum ad se importari omnino non sinunt.

- Nota 1. Quando amendue le proposizioni hanno un solo e medesimo soggetto, coi verbi di «volere e non volere» si usa ancora più frequentemente l'infinito solo; cfr. § 266. 3. Con prohibeo usasi pure quominus; § 253.
- Nota 2. Iubeo te audire, ti comando, ti dico di ascoltare; iubeo te audiri, comando che ti si ascolti, che tu sii ascoltato. Così pure: Vetuit eum venire, gli proibi di venire; vetuit eum ligari, proibi che lo si legasse. Iubeo con un infinito passivo corrisponde sovente all'italiano «fare» con un infinito attivo: Eum occidi iussit, lo fece uccidere, cioè comando che fosse ucciso; anche semplicemente eum occidit. Archipiratam securi percussit, fece tagliare la testa al capo dei pirati. Cfr. § 281. 3. Nota.
- Nota 3. Si dice anche Impero tibi, ut hoc facias; ma nel passivo all'incontro impero, hoc fieri; imperavit, eum interfici, raramente ut interficeretur.
- NOTA 4. Coi verbi volo, nolo, malo, si usa anche il congiuntivo solo. Malo te sapiens hostis metuat, quam stulti cives laudent.
- Nota 5. Coi verbi riflessivi si tralascia spesso il verbo «fare» e si adopera invece il solo passivo; v. g. tondeor, mi faccio radere (tonderi me patior, mi lascio radere). Similmente fallor, mi lascio ingannare; abripior, mi lascio trascinare. Cfr. § 268. 5. Così pure Me ipse consolor, so consolarmi da me stesso.

## § 270.

L'accusativo coll'infinito usasi come soggetto in tre casi:

a) con molti verbi impersonali: appāret, elūcet, constat, fugit me, oportet (opus est, necesse est), decet, dedĕcet, licet, placet, convĕnit, iuvat, condūcit, expĕdit, interest, rēfert (piget, pudet, poenitet, taedet).

Leges ad salutem civium inventas esse constat. Narrationem oportei

tres habere res, ut brevis, ut aperta, ut probabilis sit. A deo necessé est mundum regi. Omnibus bonis expedit salvam esse rem publicam. Ut equos ad cursum, aves ad volatum, sic homines apparet natos esse ad cogitandum.

b) con aggettivi neutri e il verbo est: apertum est, manifestum est, perspicuum est, verum est, verisimile est, par est, aequum est, rectum (pulchrum, iustum, honestum, grave, facile, difficile, iniquum, molestum, ecc.) est.

Aliud est iracundum esse, aliud iratum. Scipio nihil difficilius esse dicebat, quam amicitiam usque ad extremum vitae diem permanere.

c) con sostantivi in unione col verbo est: tempus est, facinus est, scelus est, magna laus est, opinio est, spes est, ecc.

Facinus est vinciri civem Romanum. Tempus est, nos de illa perpetua iam, non de hac exigua vita cogitare.

Nota I. Con necesse est, oportet e licet, in luogo dell'accusativo coll'infinito s'usa auche il semplice congiuntivo. Necesse est hoc facias oppure te hoc facere.

Nota 2. Quando licet è accompagnato da un dativo di persona, anche il nome del predicato, che accompagna l'infinito, si pone in dativo. Licuit esse otioso Themistocli. Mihi neglegenti esse non licet.

Nota 3. Dopo interest e refert. in luogo dell'infinito puossi anche adoperare ut col congiuntivo. Magni mea interest, ut te videam.

## § 271.

L'accusativo coll'infinito s'adopera come oggetto rimoto coi verbi che significano un'affezione dell'animo.

Tali verbi sono: gaudeo, laetor, glorior, miror, admiror, doleo, angor, sollicitor, indignor, queror, aegre (moleste, graviter) fero. In luogo dell'accusativo coll'infinito si può usare anche quod; cfr. § 276.

Gaudeo, id te mihi suadere, quod ego mea sponte feceram. Minime miramur, te tuis praeclaris operibus laetari. Virtutes noli vereri ne querantur, se esse relictas.

## § 272.

L'accusativo coll'infinito s'adopera talvolta come esclamazione, per significare maraviglia o dolore, o come interrogazione per accennare indegnazione (talvolta coll'affisso ne).

Me non esse cum bonis! ch'io non stia coi buoni! Ita comparatam esse hominum naturam, aliena ut melius videant et diiudicent, quam sua! Tene hoc dicere, tali prudentia praeditim!

Nota. Usasi in questo senso anche ut col congiuntivo. Tu ut unquam te corrigas! correggerti tu! Coll'infinito si sottintende qualcosa, come credibile est; con ut, un postulandum est, o altra cosa simile.

## § 273.

Nominativo coll'infinito. — 1. I passivi videor, dicor, putor, iabeor, sinor, vetor, perhibeor, arguor, anche traditur, fertur e feruntur sono sempre nella buona prosa adoperati personalmente e costrutti col nominativo coll'infinito (§ 192. 4 e 5). Quindi: Hoc fecisse dicor, si dice ch'io abbia fatto questo (non dicitur, me hoc fecisse). Hoc facere iussus sum, mi si è comandato di far questo. Tu hoc dixisse perhiberis, si vuole che tu abbi detto questo.

'2. Simile costruzione personale prendono spesso i passivi nuntior, existimor, iudicor; talvolta anche negor, memoror, scribor, cognoscor, perspicior, intellegor, audior, demonstror, ostendor, reperior, quantunque per questi ultimi sia più usata la costruzione impersonale coll'accusativo coll'infinito.

Non ita generati a natura sumus, ut ad ludum et iocum facti esse videamur. Romulus Amulium regem interemisse fertur. Luna solis lumine collustrari putatur. Lycurgi temporibus Homerus fuisse traditur. Tyndaridae fratres non modo adiutores in proeliis, sed etiam nuntii victoriae fuisse perhibentur. Non fecisti, quod facere iussus es. Acta agere vetamur vetere proverbio.

- Nota 1. La costruzione impersonale dei verbi citati sotto il Nº 1 coll'accusativo coll'infinito è una rara eccezione. Dicitur eo tempore matrem Pausaniae vixisse. Però cessa di essere eccezione e si conforma anzi alla regola, quando così il verbo principale, come l'infinito sono formati per mezzo d'un participio. Quindi si dirà bensi Athenae conditae esse putantur, non però Athenae conditae esse putatae o putandae sunt; ma Athenas conditas esse putatum o putandum est.
- Nota 2. Quando dopo una proposizione costruita personalmente con videtur, dicitur ecc. si continua la costruzione infinitiva in più proposizioni seguenti, è d'uopo in queste usare l'accusativo coll'infinito. Ad Themistoclem quidam dogtus hama accessisse, dicitur sique artem memoriga, pollicitus, esse, se traditurum, Cum ille quaesisset, quidaam illa ars, efficere, posset, dixisse illum doctorem, ut omnia meminisset. Et ei Themistoclem respondisse, gratius sibi illimi esse facturum, si se obtivisci, quae vellet, quam si meminisse docuisset (in italiano: quel maestre gli dicesse :- Temistocle gli rispondesse.
- Nota 3. Consiliis, ut videmur, bonis utimur (in italiano: de quei che ci pare 13 in latino sempre la costruzione personale).

Too O Too Ostroid and second thire, the present, aumonus.

## § 274.

I varii tempi dell'infinito si usano in latino nella stessa maniera che in italiano. Notisi per altro:

- 1º Che al tempo espresso nella proposizione principale si fa corrispondere il presente, il perfetto od il futuro dell'infinito, secondoche l'azione significata è contemporanea a quella espressa nella proposizion principale, o già passata o futura. Dicunt (dicent, dixerint), eum venire o venisse o venturum esse, ch'egli viene o è venuto o verrà. Dicebant (dixerunt, dixerant) eum venire o venisse o venturum esse, che egli veniva o era venuto o verrebbe. Così pure: Dicunt o dicebant, eum venturum fuisse, che sarebbe venuto.
- 2º Con memini s' usa per lo più il presente dell'infinito, trattandosi d'azione passata, alla quale si fu presenti. Memini Catonem mecum et cum Scipione disserere (mi ricordo che Catone discorreva). Metellum memini puer bonis esse viribus extremo tempore aetatis (ch'era). Quest'infinito dunque rappresenta un tempo imperfetto (disserebat; erat).
- 3º Invece di hoc fieri volo, voglio che si faccia questo, si dice con maggior energia hoc factum (esse) volo.
- 4º Coi verbi che mancano del supino, e quindi anche dell'infinito futuro attivo e passivo, si usano le circonlocuzioni futurum esse ut o fore ut, usate eziandio con altri verbi. Scio futurum esse (o fore) ut omnes hoc discant, o ut hoc ab omnibus discatur, so che tutti impareranno questo; che questo sarà imparato da tutti.

Video, te velle in coelum migrare, et spero, fore, ut contingat id nobis. Clamabant homines, fore, ut ipsi sese dii immortales ulciscerentur. Plerique existimabant, futurum esse, ut oppidum amitteretur.

Gli infiniti posse, velle, nolle e malle si adoperano benissimo come infiniti futuri, senza le circonlocuzioni suddette. Spero me hoc perficere posse.

## § 275.

Quando si debba usare in latino in luogo della proposizione italiana con « che » l'accusativo coll'infinito, e quando l'ut o il quod, non è cosi facile a riconoscere: ecco però alcune regole intorno all'uso dell'ut o del quod.

La congiunzione « che » si rende per ut in due casi specialmente (cfr. § 249):

1. Quando accenna intenzione o fine; il che avviene coi verbi e nelle locuzioni che significano « consigliare, fare, pregare, ammonire,

indurre, procurare, sforzarsi, conseguire > e simili: suadeo, praecipio, mando; facio, efficio, perficio; oro, rogo, precor, postulo, opto; permitto, concedo; moneo, hortor, commoveo; nitor, contendo, peto, curo; operam do, id ago; impetro, assequor, adipiscor ecc.

Idcirco amicitiae comparantur, ut commune commodum mutuis officiis gubernetur. Temperantia sedat appetitiones et efficit, ut hae rectae rationi pareant. Impetrabis a Caesare, ut tibi abesse liceat et esse otioso. Natura fert, ut eis faveamus, qui eadem pericula, quibus nos perfuncti sumus, ingrediantur. Magnopere te hortor, ut orationes meas studiose legas. Omne animal se ipsum diligit et id agit, ut se conservet. Phaëthon optavit, ut in currum patris tolleretur. Qui stadium currit, eniti debet et contendere, ut vincat.

2. Quando accenna conseguenza, o viene dopo a sic, ita, eiusmodi, adeo, tam, tantopere, tantus, talis ed is (nel senso di talis).

Esprimono conseguenza le locuzioni st (inf. sut. fore), accidit, contingit, evenit, avviene, accade; anche restat, relinquitur, reliquum est, superest, sequitur, proximum est, extremum est, prope est, longe abest; così pure lex est, mos o moris est, consuetudo est; hac lege, hac condicione.

Talis est ordo actionum adhibendus, ut omnia in vita sint apta inter se et convenientia. Fieri potest, ut recte quis sentiat et id, quod sentit, polite eloqui non possit. Plerisque accidit, ut praesidio litterarum diligentiam in perdiscendo remittant. Temporibus persaepe evenit, ut utilitas cum honestate certet. Restat, ut doceam, omnia, quae sunt in hoc mundo, hominum causa facta esse. Reliquum est, ut certemus officiis inter nos. Vetus est lex illa iustae veraeque amicitiae, ut idem amici semper velint.

- Nota 1. L'ut (ne) si omette talvolta, segnatamente nelle proposizioni più brevi. Cave ignoscas, non perdonare; fac animo forti sis oppure ut sis; sine te eworem; cfr. § 265. 2; 269; 270.
- Nota 2. Notisi la locuzione: tantum abest ut ut; per es. Tantum abest ut nostra miremur, ut nobis non satisfaciat ipse Demosthenes, siamo tanto lontani dall'ammirare le cose nostre, che non ci contenta neppure lo stesso Demostene. Philosophia tantum abest ut digne laudetur, ut a multis etiam vituperetur, la filosofia, non che degnamente sia lodata, è anzi da molti vituperata.
- Nota 3. Dopo efficere nel senso di « provare, dimostrare » usasi per lo più l'accusativo coll'infinito. Plato efficit, animos hominum esse immortales, Platone dimostra, che l'anima dell'uomo è immortale. Qualche volta però si costruisce anche coll'ut.
  - Nota 4 Con un infinito passivo si può dire: Plato an Deo aedificari

mundum facit, Platone fa Iddio creatore del mondo. Ma nell'attivo, in questo medesimo senso, usasi con facio il participio: Xenophon Socratem disputantem facit, Senofonte introduce Socrate a disputare. Lo stesso avviene coi deponenti: Quae est Socratis oratio, qua Plato eum facit usum apud iudices! che discorso è quello, che Platone finge tenuto da Socrate dinanzi ai giudici!

#### § 276.

Quod si adopera, per l'italiano « che », specialmente in quattro casi:

4º dopo il verbo est con un nome, nel significato di « questo che, il fatto che ».

In fabrica mundi nihil maius est, quam quod ita cohaeret, ut nihil cogitari possit aptius. Magnum benesicium est naturae quod necesse est mori.

2º in principio di una proposizione nel significato di « quanto a quello che »; « che se ».

Quod nos in Italiam salvos venisse gaudes, perpetuo gaudeas velim. Quod me Agamemnonem aemulari putas, falleris.

3º quando il «che» italiano si riferisce ad un dimostrativo precedente, e serve a spiegarne e determinarne il significato:

Hoc uno praestamus vel maxime feris, quod exprimere dicendo sensa possumus. Qui benigniores sunt, quam res patitur, eo peccant, quod iniuriosi sunt in proximos.

4º quando il «che » accenna una cagione, un motivo, segnatamente dopo i verbi che esprimono un' affezione dell'animo o la sua manifestazione (§ 271).

Usasi in particolare quod dopo i verbi che servono ad esprimere la manifestazione degli affetti dell'animo, e quindi dopo accuso, reprehendo, vitupero, gratias ago, gratulor, laudo, damno; anche dopo indignor e misereor.

Cato mirari se aiebat, quod non rideret haruspex, haruspicem quum vidisset. Quod spiratis, quod vocem mittitis, quod formas hominum habetis, indignantur. Praeclare in epistula quadam Alexandrum filium Philippus accusat, quod largitione benevolentiam Macedonum consectetur. Magna diis immortalibus habenda est gratia, quod hanc pestem effugimus. Gratulor tibi, quod te provincia decedentem summa lauso prosecuta est.

Nora 1. Coi verbi esprimenti gli affetti dell'antino af usa eziandio Paccusativo coll'infinito; efr. § 271.) 1 ovi : 1 sumulati no poli of caroli. Nota 2. Nisi quod, senonchè; praeterquamquod, eccettochè.

Nota 3. Si dice: accedit quod, s'aggiunge che, senzachè; ed anche accedit ut.

#### § 277.

Discorso indiretto (oratio obliqua) dicesi quello, che esprime un concetto in forma dipendente da un altro concetto. Tu venisti è discorso diretto (oratio recta); dico te venisse è discorso indiretto. Il più delle volte per altro s'intende per discorso indiretto, quello col quale si riferiscono in forma narrativa i pensieri o le parole altrui.

In ordine a questa maniera di discorso indiretto giova avvertire quanto segue:

- 1º Tutte le proposizioni principali del discorso diretto, che contengono una narrazione o una affermazione, sono espresse nel discorso indiretto coll'accusativo coll'infinito. In italiano si tace spesso in questo caso la congiunzione « che », e il verbo si pone senz'altro nell'indicativo o nel congiuntivo.
- 2º Le proposizioni principali del discorso diretto che contengono un comando, un desiderio o un'interrogazione, nel discorso indiretto hanno il verbo al congiuntivo, e questo nell'imperfetto o nel piuccheperfetto.
- 3º Tutte le proposizioni secondarie hanno anch'esse nel discorso indiretto il verbo al congiuntivo nell'imperfetto o nel piuccheperfetto.
- 4º I pronomi, che nel discorso diretto sono di persona prima, nell'indiretto si esprimono col riflessivo (sui, sibi, se, suus, rar. ipse). Cfr. § 238. 7. c.

Il pronome di seconda persona del discorso diretto, si muta nel discorso indiretto con *ille*, talvolta con *is*; laddove per la terza persona il pronome usato è per lo più *is*, talvolta *ille*.

In consilio Aeduorum Dumnorix dixerat, sibi a Caesare regnum civitatis deferri (discorso diretto: Mihi defertur). Consules scripta ad Caesarem mandata remittunt, quorum haec erat summa: Caesar in Calliam reverteretur, Arimino excederet, exercitus dimitteret (disc. dir.: revertere, excede, dimitte). Ei legationi Ariovistus respondit: « Si quid ipsi (in luogo di sibi) a Caesare opus esset, sese ad eum venturum fuisse; si quid ille se vellet, illum ad se venire oportere. Praeterea se neque sine exercitu iu eas partes Galliae venire audere, quas Caesar possideret, neque exercitum sine magno commeatu in unum Cacim con-

trahere posse; sibi autem mirum videri, quid in sua Gallia, quam bello vicisset, aut Caesari aut omnino populo Romano negotii esset.

- Nota 1. Si usa talvolta la forma interrogativa invece della negativa; per es. quid est levius aut turpius? invece di nihil est levius aut turpius. Ciò occorrendo nel discorso indiretto, si conserverà tuttavia l'accusativo coll'infinito: Tribuni militum nihil temere agendum existimabant; « quid enim esse levius aut turpius, quam auctore hoste de summis rebus capere consilium? » che è come dire: nihil enim esse levius....
- Nota 2. Anche le proposizioni relative si esprimono nel discorso indiretto coll'accusativo coll'infinito, quando qui vale et is, unde vale et inde ecc. Res defertur, esse civem romanum, qui se Syracusis in lautumiis fuisse quereretur; quem iam ingredientem navem retractum esse et asservatum (invece di: et eum iam ingredientem.).
- Nota 3. Quando il discorso indiretto dipende da un presente storico, si può, invece dell'imperfetto congiuntivo, adoperare il presente congiuntivo; cfr. § 246. Nota 3. Nel corso di un lungo parlare indiretto si usa anche per via d'eccezione dopo un perfetto storico il presente del congiuntivo.

## CAPO XLIV. - Uso dei Participii.

#### § 278.

- I participii hanno la forma di aggettivi, ma reggono gli stessi casi che i verbi onde provengono.
- 2. Alcuni participii perfetti di forma passiva hanno insieme colla passiva anche la significazione attiva; tali sono

cenatus, mangiato a cena, e colui che ha cenato iuratus, giurato, e colui che ha giurato potus, bevuto, e colui che ha bevuto pransus, mangiato a colazione, e colui che ha fatto colazione.

- Nota. Parecchi verbi, massimamente intransitivi, hanno un participio perfetto di forma passiva, che è diventato un vero aggettivo, ma di significazione attiva. Tali sono: consideratus, considerato, riflessivo; profusus, profusus, profusus, falsus, falso, bugiardo; e da verbi intransitivi: adultus, adulto; concretus, concreto, condensato (propriam. cresciuto insieme); coniuratus, congiurato; consuetus, consueto, avvezzo; deflagratus. acceso; nupta, sposa; obsoletus, disusato; praeteritus, passato. Adultus sum, sono adulto; adolevi, crebbi negli anni o son eresciuto.
- 3. Molti participii perfetti di verbi deponenti, oltre alla significazione attiva, ne hanno pure una passiva. Tali sono segnatamente:

comitatus, complexus, confessus, dimensus, ementitus, expertus, interpretatus, meditatus, pactus, partitus, populatus, testatus.

- 4. Alcuni participii perfetti di verbi deponenti e semideponenti sono usati nel significato di un participio presente. Così sempre ratus e solitus (non mai rens, raramente solens); spesso anche fisus, diffisus, veritus; talvolta ausus, gavisus ecc. Caesar veritus, ne hostes effugerent, duas legiones in armis excubare iubet, Cesare temendo, che i nemici non gli sfuggissero, fa vegliare in armi due legioni.
- 5. Il participio perfetto passivo di alcuni verbi unito con habeo, mihi est, teneo, equivale ad un perfetto attivo, ma con significazione rinforzata.

Siculi meam sidem spectatam iam habent et diu cognitam. Statutum iam habeo, quid mihi agendum putem. Senatum inclusum in curia habuerunt (cioè lo tennero chiuso). Mihi Siculorum causa suscepta est.

Nota. Si dice pure: Mihi persuasum est, oppure persuasum habeo (quest'ultimo sempre senza mihi), io son persuaso.

#### § 279.

- 1. I participii sono molto più frequentemente usati in latino che in italiano, poichè si mettono spesso invece di proposizioni relative ed altre proposizioni secondarie.
  - 2. Ci son due maniere di costruzione participiale, cioè:
- a) l'attributiva, quando il participio si riferisce come attributo o come apposizione ad un termine della proposizione principale;
- b) l'assoluta, quando la proposizione participiale non si riferisce ad alcun termine della proposizione principale, ed è perciò indipendente dalla proposizione principale; § 283.
- 3. La costruzione participiale attributiva si fa nel seguente modo: Si tralascia il relativo o la congiunzione rispettiva, si cambia il tempo di modo finito nel participio corrispondente, e questo si accorda in genere, numero e caso col nome a cui si riferisce.

#### § 280.

Participio relativo. — 1. Il participio può far le veci di una proposizione relativa, rappresenta cioè il relativo qui, quae, quod con un tempo di modo finito.

Est enim lex nihil aliud, nisi recta et a numine deorum tracta ratio, imperans honesta, prohibens contraria (cioè, quae imperat, prohibet). Misericordia est aegritudo ex miseria alterius, iniuria laborantis. Pater

filio vitam dedit perituran. Sunt divitiae certae, perpetuo mansurae. Pisistratus Homeri libros, confusos antea, sic disposuisse dicitur, ut nunc habemus.

2. Quando l'antecedente del relativo è un pronome dimostrativo, questo non si esprime nella costruzione participiale. Cfr. § 281. 4. Nota 1.

Verum dicentibus facile credam (cioè iis qui dicunt; non mai iis verum dicentibus). Male parta male dilabuntur. Imperaturus omnibus eligi debet ex omnibus.

#### § 281.

Participio congiunzionale. — Il participio può far le veci di una proposizione secondaria avverbiale. In tal caso i varii participii si possono per lo più risolvere in italiano mediante congiunzioni.

1º Il participio presente, che esprime un rapporto temporale, si può risolvere con « mentre, mentrechè, quando ».

Ego recreavi afflictos animos bonorum, unumquemque confirmans, excitans (cioè dum confirmo, excito). M'. Curio, ad focum sedenti, magnum auri pondus Samnites cum attulissent, repudiati sunt (cioè dum sedet). Mundum efficere moliens deus terram primum ignemque iungebat (cioè cum moliretur).

2º Il participio perfetto, che esprime un rapporto temporale, si

può risolvere con « dopochè, poichè, quando ».

Dionysius tyrannus, Syracusis expulsus, Corinthi pueros docebat (cioè postquam expulsus est). Pleraeque scribuntur orationes, habitae iam, non ut habeantur (cioè postquam habitae sunt). Hostes, hanc adepti victoriam, in perpetuum se fore victores confidebant (cioè cum adepti essent).

3º Il participio, che esprime un rapporto finale (solo nel futuro attivo o passivo), si può risolvere con « alfinche, acciocche, perchè ».

Ad prima signa veris Hannibal in Etruriam ducit, eam quoque gentem aut vi aut voluntate adiuncturus (cioè ut adiungat). Alexander Hephaestionem in regionem Bactrianam misit, commeatus paraturum (cioè ut oppure qui pararet).

Demus nos philosophiae excolendos patiamurque sanari (cioè ut excolamur). Antigonus Eumenem mortuum propinquis eius sepeliendum tradidit. Hi ossa eius in Cappadociam ad matrem deportanda curarunt (cioè ut sepeliretur; ut deportarentur).

L'uso del participio futuro passivo a questa maniera è assai frequente coi verbi dare, tradere, mandare, mittere, relinquere, proponere, accipere, conducere, locare; specialmente poi con curare, che corrisponde allora in italiano al verbo « fare » con un infinito. Fabricius

perfugam reducendum curavit ad Pyrrhum, Fabrizio se' ricondurre il disertore a Pirro.

4º Talvolta i participii, di qualunque tempo siano, si posson risolvere con «se» (partic. condizionale), «perchè» (partic. causale), o «quantunque» (partic. concessivo).

Non potestis, voluptate omnia dirigentes, aut tueri aut retinere virtutem (cioè si dirigitis). Quis potest, mortem metuens, esse non miser (cioè si metuit)? Ne mente quidem recte uti possumus, cibo vinoque completi (cioè cum completi sumus). Dionysius tyrannus, cultros metuens tansorios, candente carbone sibi adurebat capillum (cioè quia metuebat). Risus interdum ita repente erumpit, ut eum cupientes tenere nequeamus (cioè quamvis cupiamus). Herculem Germani, ituri in proelium, canunt (cioè cum ituri sunt).

Nota 1. Quando il participio fa le veci di una congiunzione, può stare benissimo nella proposizione un dimostrativo. Quid posset iis esse laetum, exitus suos cogitantibus, cioè si cogitarent? Cfr. § 280. 2.

Nota. 2. L'infinito italiano dopo i verbi di «vedere, udire» ed altri di analogo significato, si rende in latino in tre maniere differenti: 1º Vidi eum currere, propr. «ho veduto che egli correva»; 2º vidi eum cum curreret, propr. «l'ho visto quando o mentre correva»; 3º vidi eum currentem, l'ho visto che correva, l'ho visto correre. Cost pure: lº Audivi eum dicere, ho udito ch'egli diceva; 2º audivi eum, cum diceret, l'ho udito quando o mentre diceva; 3º audivi eum dicentem, l'ho udito che diceva, l'ho udito dire.

## § 282.

Il participio latino esprime ancora varie altre relazioni, alle quali corrispondono in italiano diverse maniere di dire. Si notino le seguenti:

1. Participio copulativo. Il participio si risolve pel verbo da cui deriva, e la congiunzione « e ».

Grues, cum loca calidiora petentes mare transmittunt, trianguli efficiunt formam (cioè petunt et transmittunt). Sunt sidera, quae infixa caelo non moventur (cioè quae infixa sunt et non moventur). Manlius Torquatus Gallum in conspectu duorum exercituum caesum torque spoliavit (cioè cecīdit (occīdit) et spoliavit).

2. Participio negativo. Il participio congiuntivo con una negazione si risolve frequentemente per le particelle « senza, senzachè. ».

Epicurus non erubescens omnes voluptates nominatim persequitur (senz'arrossire). Nihil feci iratus, nihil impotenti animo, nihil non diu consideratum et multo ante meditatum (che non l'avessi, cioè senzachè l'avessi prima lungamente meditato).

- Nota. «Senza» e «senzachè» si traducono altresì con ut non. Multi malunt existimari boni viri, ut non sint, quam esse, ut non putentur, molti aman meglio essere tenuti uomini dabbene senz'esserlo (propriam. «quantunque non siano»), che esserlo senz'esser tenuti tali. Quando precede un'altra negazione, invece di ut non si può anche usare quin; cfr. § 252.
- 3. Participio sostantivo. Il participio si risolve talvolta in italiano con un sostantivo verbale o con un infinito adoperato in forma di sostantivo.

Lacedaemoniis nulla res tanto erat damno, quam disciplina Lycurgi, cui per septingentos annos assueverant, sublata (che l'abolizione della costituzione). Poena violatae religionis iustam recusationem non habet (della violazione delle cose sacre). Homerus fuit et Hesiòdus ante Romam conditam (prima della fondazione di Roma). Ab oppugnanda Neapoli Hannibalem absterruere conspecta moenia (dall'assedio di Napoli — la vista delle mura).

Nota 1. Per simil modo, oppure con un gerundio, si traduce spesso il participio, quando serve a specificare il predicato. Omne malum nascens facile opprimitur, inveteratum fit plerumque robustius (nel suo nascere — quando è invecchiato). Qui erant cum Aristotele, Peripatetici sunt dicti, quia disputabant inambulantes in Lyceo (passeggiando). Così pure: Valet apud nos clarorum hominum et bene de re publica meritorum memoria, etiam mortuorum (anche dopo la loro morte; cfr. § 236. 1).

Nota 2. Molte delle proposizioni participiali indicate nel § 281 possono egualmente risolversi con sostantivi verbali accompagnati da preposizioni.

## § 283.

## Ablativi assoluti od ablativi di consequenza.

- 1. In luogo delle proposizioni secondarie congiunzionali (§ 281) si può adoperare la costruzione participiale attributiva, solamente, quando il soggetto della proposizione secondaria è anche soggetto della proposizione principale. Così invece di dire: Hostis, cum cepisset urbem, eam diripuit, si può dire: Captam urbem hostis diripuit, il nemico, presa la città, la mise a sacco.
- 2. Quando il soggetto della proposizione secondaria è diverso dal soggetto della principale, si adopera la costruzione participiale assoluta, cioè l'ablativo assoluto o ablativo di conseguenza.

La costruzione dell'ablativo assoluto si fa omettendo le congiunzioni quando, mentre, dopochè » ecc., e mettendo il soggetto della proposizione secondaria, insieme col suo predicato, nell'ablativo, Il verbo

del predicato si muta in questo caso nel participio corrispondente; il verbo sostantivo che fa da copula tra il soggetto e il predicato si omette. Tarquinio regnante, Pythagoras in Italiam venit (lo stesso che cum Tarquinius regnaret), mentre regnava Tarquinio, oppure durante o sotto il regno di Tarquinio. Mortuo Traiano, Hadrianus imperator factus est (cioè postquam Traianus mortuus est), morto Traiano, o dopo la morte di Traiano.

Maximas virtutes iacēre omnes necesse est, voluptate dominante (cioè cum oppure si voluptas dominatur). Reluctante natura, irritus labor est (cioè si natura reluctatur). Artes innumerabiles repertae sunt, docente natura. Pietate adversus deos sublata, sides etiam et societas generis humani et una excellentissima virtus, iustitia, tollitur (cioè cum oppure si pietas sublata est). Regibus exterminatis, libertas in re publica constituta est (cioè postquam reges exterminati sunt). Causa morbi inventa, medici curationem esse inventam putant. Perditis rebus omnibus, tamen ipsa virtus se sustentare potest (cioè etiamsi res omnes perditae sunt).

- Nota l. Le congiunzioni quamquam ed etsi si mantengono talvolta con un ablativo assoluto. Augustus Neapolim traiecit, quamquam morbo variante.
- Nota 2. Il participio perfetto passivo si volge spesso in italiano per una forma attiva, quando con esso si deve sottintendere àb eo oppure ab se. Antonius, repudiata sorore Octaviani, Cleopatram uxorem duxit, Antonio, poichè ebbe ripudiata la sorella di Ottaviano, sposò Cleopatra. Notisi però, che in tal caso ab eo ed a se non si debbono mai esprimere. Xerxes, rex Persarum, terror ante gentium, bello in Graecia infeliciter gesto, etiam suis contemptui esse coepit. Natura dedit usuram vitae tamquam pecuniae, nulla praestituta die (senza fissare alcun termine, § 282. 2).
- Nota 3. Talvolta il soggetto dell'ablativo assoluto è rappresentato da un'intiera proposizione. Alexander, audito Darium movisse ab Echatanis, fugientem insequi pergit (poich'ebbe udito). I più frequenti di questi ablativi assoluti participiali sono audito, cognito, comperto, nuntiato, edicto, explorato, intellecto, pacto, permisso. Auspicato, presi gli auspizi; inauspicato, senza prender gli auspizi; summoto, fattosi largo.

## § 284.

Nella costruzione dell'ablativo assoluto si possono anche adoperare, invece del participio, sostantivi ed aggettivi, e ciò sono:

1º Sostantivi verbali, che accennano la persona operante, come dux, comes, auctor, adiutor, ecc. Quindi naturā duce è lo stesso che cum natura dux est, quando è guida la natura, oppure, dietro la guida

della natura; patre comite, in compagnia del padre; Dev adiutore, coll'aiuto di Dio; auctore Caesare, per consiglio di Cesare.

- 2º Sostantivi, che denotano una persona secondo la sua età, la dignità, l'uffizio; come puer, iuvenis, senex, rex, consul, praetor, dictator ecc. Così me puero è lo stesso che cum ego puer essem, nella mia fanciullezza; te adulescente, nella tua giovinezza; Cicerone consule equivale a cum Cicero consul esset, sotto il consolato di Cicerone; Romulo rege, sotto il regno di Romolo.
- 3º Aggettivi; come Deo propitio, locuzione identica a quest'altra: si Deus propitius est, col favor di Dio; invita Minerva, a dispetto di Minerva, cioè rozzamente, goffamente; caelo sereno, a ciel sereno; patre ignaro, senza saputa del padre.

Quod affirmate et quasi deo teste promiseris, id tenendum est. Sapientia praeceptrice in tranquillitate vivi potest.

Caninio consule scito neminem prandisse: nihil eo consule mali factum est. Eius orationis epilogus tanto in honore, pueris nobis, erat, ut eum etiam edisceremus.

Romani Hannibale vivo nunquam se sine insidiis futuros arbitrabantur. Sereno quoque caelo aliquando tonat Nonne simillimis formis saepe dispares mores sunt et moribus simillimis figura dissimilis est (cioè, nonostante la più grande somiglianza della figura — del carattere)?

## CAPO XLV. - Uso del Gerundio.

## § 285.

- 1. Il gerundio è propriamente il neutro del participio futuro passivo ne' quattro casi obliqui, cioè nel genitivo, dativo, accusativo e ablativo. Esso ha però sempre significato attivo, e regge il caso del suo verbo.
- 2. Se il verbo regge l'accusativo, il gerundio si converte per lo più nel participio futuro passivo, facendolo accordare nel genere, nel numero e nel caso col nome dell'oggetto, e ponendo questo nel caso stesso, in cui avrebbe dovuto porsi il gerundio. Così, invece di consilium condendi urbem, il disegno di fondare una città, si dirà più elegantemente consilium condendae urbis; in vece di tempus accommodatum demetendo fructus, il tempo acconcio a cogliere i frutti, meglio si dice tempus accommodatum demetendis fructibus. Questa sostituzione è indispensabile, quando il gerundio è preceduto da preposizione, che

regge l'accusativo; onde non si dirà ad levandum fortunam, ma ad levandam fortunam.

Nota 1. Usansi nella stessa maniera anche i participii in dus, da, dum degli intransitivi utor, fruor, fungor, potior, vescor; v. g. ad perfruendas voluptates in luogo di ad perfruendum voluptatibus. Ma nel nominativo si usano solo impersonalmente: utendum est viribus, bisogna far uso delle forze, non utendae sunt vires. Similmente: suo cuique consilio utendum est. Laddove si dirà bene: omnia bona utenda ei ac possidenda tradidit.

Nota 2. Il gerundio non si trasforma talvolta nel participio futuro passivo, e ciò avviene regolarmente, quando ha per oggetto un pronome neutro nel caso accusativo; v. g. studium illud videndi, e non già studium illus videndi, perchè, dicendo in quest'ultima maniera, la relazione del genere sarebbe ambigua. Così pure si dirà: cupiditas plura cognoscendi, e non plurium cognoscendorum. Tuttavia s'incontra alle volte anche senza questa ragione la detta costruzione, ma soltanto allorchè il gerundio sta nel genitivo o nel dativo o nell'ablativo senza preposizione.

#### § 286.

Il genitivo del gerundio può servire di compimento a tutti que' sostantivi ed aggettivi, che, nelle stesse condizioni, reggono un altro genitivo qualsiasi (cfr. § 210. 2 e § 213). Quindi, come si dice ars orationis, si potrà anche dire ars dicendi; cupidus regnandi, come cupidus regni.

I sostantivi che più comunemente si costruiscono col genitivo del gerundio sono: ars, causa, consilium, consuetudo, cupiditas, difficultas, facultas, genus, libido, modus, occasio, potestas, ratio, scientia, spes, studium, tempus, vis, voluntas. Frequentissimo è l'ablativo causa col gerundio in di per denotare l'intenzione o lo scopo (italiano « per, a fine di » ecc.), come regnandi causa, per regnare, per amor di regno; venandi causa (anche gratia), per cacciare, per la caccia. — Gli aggettivi di questa fatta sono stati recati al § 213.

Ut quisque optime dicit, ita maxime dicendi difficultatem pertimescit. Male fecisti, quod cum spe vincendi simul abiecisti certandi cupiditatem. Nihil Xenophonti tam regale videtur, quam studium agri colendi. Vestis frigoris depellendi causa reperta est. Pythagoreorum more exercendae memoriae gratia quid quoque die dixerim, audierim, egerim, commemoro vesperi.

Epaminondas studiosus erat audiendi. Multae res oratorem ab imperito dicendi ignaroque distinguunt. — Multi propter gloriae cupiditatem cupidi sunt bellorum gerendorum.

Nota 1. Nella frase: «È sue costume di opporsi a tutti » Pinfinto non

è compimento del sostantivo, ma soggetto della proposizione; quindi si tradurrà: Eius mos est omnibus adversari 'ut adversetur'). Ma se all'incontro si dica: « Brutto è il costume di opporsi a tuttí », l'infinito essendo allora una specificazione del sostantivo, si renderà in latino pel gerundio: Turpis est mos omnibus adversandi. Lo stesso avviene colle locuzioni tempus est, consuetudo est, consilium est.

- Nota 2. Il gerundio in di rimane invariato coi pronomi personali, anche quando si riferiscono a più persone. Si dice adunque me, te, se, nos, vos conservandi causa, ovvero mei, tui, sui, nostri, vestri conservandi causa; dove il gerundio non potrebbe mai essere posto nel femminile o nel plurale. Perciò dirai: Regina sui conservandi causa urbem reliquit (non conservandae). Principes sui conservandi causa profugerunt. Nostri conservandi causa urbe excessimus.
- NOTA 3. Il gerundio in di si costruisce talvolta col genitivo plurale. Agitur, utrum Antonio facultas detur agrorum suis latronibus condonandi, in luogo di agros condonandi o agrorum condonandorum.
- Nota 4. Talvolta il genitivo del gerundio si costruisce con od anche senza il verbo esse, per indicare a che serve od è acconcia una cosa. Naves deiiciendi operis, navi da abbattere i ripari. Haec prodendi imperii Romani, tradendae Hannibali victoriae sunt.

## § 287.

Il dativo del gerundio serve di compimento:

1º agli aggettivi che reggono il medesimo caso, quali sono utilis, idoneus, aptus, habilis, bonus, accommodatus, par, e i loro contrarii.

Aqua nitrosa utilis est bibendo (o anche meglio ad bibendum). Ver tamquam adolescentium significat ostenditque fructus futuros; reliqua tempora demetendis fructibus et percipiendis accommodata sunt.

2º ai verbi e ai costrutti praeesse, operam dare, laborem impertire, diem dicere, locum capere, satis esse, e anche al verbo esse solo, quando è usato nel senso di « essere acconcio, servire ».

Tanto cogli aggettivi che coi verbi sopraccennati, ma specialmente coi primi, usasi anche meglio in luogo del dativo l'accusativo del gerundio con ad (§ 288. 1), o una proposizione finale con ut o qui (§ 258).

Tune, Erucia praeesse agro colendo flagitium putas? Neque mihi licet neque est integrum, ut meum laborem hominum periculis sublevandis non impertiam.

3º ai nomi di istituzioni, di cariche o dignità per denotarne l'ufficio; v. g. triumvir coloniae deducendae, triumviro incaricato di gui dare una colonia.

Decemviros legibus scribendis creavimus. Valerius consul comitia collegae subrogando habuit.

Nota. Si dice pure: Solvendo non est, non è solvente, cioè non può pagar ciò che deve; scribendo adfuit, fu presente alla scrittura.

## § 288.

L'accusativo del gerundio usasi soltanto in unione con preposizioni:

1º molto frequentemente con ad per indicare un qualche fine.

2º talvolta con in, in, a; raramente con ob, a cagione, per; inter, durante, fra; più raramente ancora con ante, prima; circa, circa, intorno.

Ut ad cursum equus, ad arandum bos, ad indagandum canis, sic homo ad duas res, ad intellegendum et ad agendum natus est. Breve tempus aetatis satis longum est ad bene beateque vivendum. Natura animum ornavit sensibus, ad res percipiendas idoneis. Ipsa utilitatis magnitudo homines impellere debet ad suscipiendum discendi iuris laborem. Boum terga non sunt ad onus ferendum figurata.

Dubitatibits, quin tantum boni in rem publicam conservandam conferatis? Mores puerorum se inter ludendum simplicius detegunt.

Nota 1. Usasi spesso l'accusativo del gerundio con ad dopo gli aggettivi idoneus, aptus, accommodatus, utilis, docilis, habilis, bonus; similmente si dice res facilis o difficilis ad intellegendum; verba ad audiendum iucunda.

NOTA 2. I poeti, in luogo di ad col gerundio, usano anche l'infinito. Proteus pecus egit altos visere montes, in luogo di ad visendos montes oppure ut viserent montes.

#### § 289.

L'ablativo del gerundio si adopera:

- 1º come ablative di strumento o di maniera;
- 2º colle preposizioni ab, de, ex e in.

Hominis mens discendo alitur et cogitando. Omnis loquendi elegantia augetur legendis oratoribus et poëtis. Homines ad deos nulla re propius accedunt, quam salutem hominibus dando (oppure salute danda, § 285. 2).

Aristotelem non deterruit a scribendo Platonis magnitudo. Multa de bene beateque vivendo a Platone disputata sunt. Ex providendo appellata est prudentia. In voluptate spernenda virtus vel maxime cernitur. Multo sunt dicta ab antiquis de contemnendis rebus humanis.

## CAPO XLVI. - Uso del Supino.

## § 290.

- 1. Il supino in um ha significazione attiva e conserva il reggimento del suo verbo; il supino in u ha significazione passiva e non regge caso di sorta.
- 2. Il supino in um essendo un accusativo si unisce coi verbi di moto, come ire, venire, proficisci, mittere ed altri somiglianti, per indicare il termine del movimento, dove noi usiamo comunemente l'infinito colla preposizione «a» o «per». Così cubitum ire, andare a coricarsi, andare a letto; exploratum o speculatum mittere, mandare a spiare, a esplorare.

Legati ab Roma venerunt, questum iniurias et ex foedere res repetitum. Fabius Pictor Delphos missus est, sciscitatum, quibus precibus deos placare possent.

Nota 1. Notinsi le frasi seguenti: Cur te is perditum? perchè vuoi tu rovinarti? Nuptum dare, collocare in matrimonio, concedere in isposa.

Nota 2. Il supino si può supplire in varie maniere. Così, a cagion di esempio, nella frase: Legati Delphos missi sunt consultum Apollinem, si mandarono legati a Delfo per consultare l'oracolo d'Apollo, invece di consultum Apollinem si potrebbe dire egualmente bene: a) ut oppure qui consulerent Apollinem; b) ad consulendum Apollinem; c) Apollinem consulendi causa o Apollinis consulendi causa; d) Apollinem consulturi (raro).

#### § 291.

Il supino in u serve di compimento ad alcuni pochi aggettivi e ai tre sostantivi indeclinabili fas, nefas e opus. Res facilis cognitu, cosa facile a conoscersi.

Gli aggettivi che si costruiscono più frequentemente col supino in u, sono: facilis, difficilis, honestus, incredibilis, iucundus, memorabilis, optimus, proclivis; talvolta anche dignus, indignus, mirabilis, utilis.

I supini in u più usati sono: dictu, factu, auditu, cognitu, aditu, visu; più rari inventu, intellectu ed altri.

Quod optimum factu videbitur, facies. Humanus animus cum alio nullo, nisi cum ipso deo, si hoc fas est dictu, comparari potest. Quid est tam iucundum cognitu atque auditu, quam sapientibus sententiis gravibusque verbis ornata oratio?

NOTA. Si dice res facilis est dictu o ad dicendum; oppure hanc rem facile est dicere.

#### APPENDICE

#### CAPO XLVII. - Della Prosodia e della Metrica.

#### I. Prosodia.

#### § 292.

Chiamasi *Prosodia* la regola dell'accento e la misura delle sillabe lunghe e brevi nel pronunziar le parole.

1. Ogni parola bisillaba latina ha l'accento sulla penultima sillaba;

p. e. páter, Rôma.

2. Ogni parola di tre o più sillabe ha l'accento sulla penultima, se questa è lunga, e sull'antepenultima, se la penultima è breve; p. e. contingit, contigit; reduces (fut.), réduces (nom. plur.).

Nota. Le tre particelle enclitiche que, ne e ve, che s'appiccano in fine di una parola, fanno sempre cader l'accento sulla sillaba che le precede immediatamente; quindi: mensaque (abl.) e mensaque (nom.). Quando però per l'aggiungimento di que viene a formarsi una nuova parola, rientra di bel nuovo l'accentuazione normale; quindi si dirà itaque, pertanto; laddove si pronunzia ttaque, e così.

- 3. Lungo per natura è ogni dittongo ed ogni vocale risultante da una contrazione, come aurum, cāgo (co-ago), tibīcen da tibiicen (all'incontro tubicen; quello da tibia, questo da tuba e cano), nīl da nihil.
- 4. Breve è ogni vocale dinanzi ad altra vocale oppure ad h, come: deus, pius, traho, veho.

Eccezioni: 1º āi ed ēi nel vocativo dei nomi proprii in aius ed eius, come Pompēi, Cāi (§ 20); 2º ēi nel genitivo e dativo della quinta declinazione (§ 45), come diēi (eccettua rēi, spēi e fidēi); 3º īus in unīus, solīus ecc. (§ 45); anche istīus, ipsīus, illīus; i poeti per altro dicono anche unīus, istīus, ipsīus, ullīus, nullīus, utrīus, totīus, alterīus, qualche rara volta solīus; non si abbrevia però mai l'i in alīus e neutrīus. 4º L'i nel verbo fio è lunga, eccetto in fit e quando segue er: Omnia iam fīent, fīeri quae posse negabam. 5º Le parole greche conservano la quantità greca; quindi āer, ēos, Amphīon, Menelāus, Medēa, Darīus, Alexandrīa.

5. Una vocale diventa lunga per posizione, quando è seguita da

due o più consonanti, da j, x o z; come ēst, mēns, ille, ārma, in nova, ēt verus, ēius, Trōia, ēx, gāza.

Ma se la vocale breve è seguita da due consonanti, e la seconda consonante è l o r, la vocale è sempre breve nella prosa, in poesia ora lunga ora breve; quindi in prosa si pronunziera sempre quadruplex, lugubris, mediocris, ecc., in poesia anche lugubris. — Se però una parola finisce in vocale breve, e la parola seguente incomincia da due consonanti, la sillaba rimane breve; come: Horrida squamosi volventia membra draconis. Nemorosa Zacynthus.

6. Le parole derivate e composte conservano la quantità (lunga o breve) delle loro radicali o componenti, e queste si devono apprendere dall'uso. Quindi: ămo, ămor, ămator; clāmo, clāmito, clāmor; lĕgo, collĕgo; dōno, condōno ecc.

La regola sovra esposta va soggetta a molte eccezioni, delle quali alcune riguardano la flessione dei verbi e dei nomi, altre le derivazioni, altre le parole composte.

- I. Quanto alla flessione: 1º Tutti i perfetti senza raddoppiamento hanno la penultima sillaba lunga, quelli con raddoppiamento l'hanno breve. Quindi lēgi, movi, divīsi, iūvi; pepuli, dedi, steti, bibi, steti. Similmente riman breve la vocale in quei perfetti che han lasciato cadere la sillaba del raddoppiamento: fidi, scidi e tuli (per tetuli): lungo solamente cecidi da caedo (naturalmente monŭi, secondo la regola esposta al Nº 4). - 2º Tutti i supini hanno la penultima lunga, ad eccezione di quelli in itum della 1ª, 2ª e 3ª coniugazione. Quindi motum, iūtum, divīsum. Rimangono tuttavia brevi citum, itum, quitum. rutum, datum, ratum, satum, statum (da sisto; statum da sto), naturalmente anche litum e situm (da linere e sinere); hanno itum lungo nove verbi della 3ª coniugazione (§ 118. VIII). - 3º Notinsi pono, nosui, positum, ponere; da e das da dare, che del resto ha sempre-A. - 4º 1 nomi bos, lār, mās, pār, pēs, sāl e vās (mallevadore) hanno nel genit. bovis, laris, maris, paris, pedis, salis e vadis (ma vas, vaso, ha vāsis).
- II. Per rispetto alle derivazioni, la vocale radicale breve diventa lunga in hūmanus, mācero, persona, rex rēgis e rēgula, sēdes e sēdulus, sēmen, stīpendium (da stipipendium), suspīcio, tēgula, da homo, mācer, persono, rēgo, sēdeo, sēro, stips stipis, suspicor, tēgo. Per contrario è breve la vocale radicale in ambitus, ambitio, dicare, dicax e nei composti in dicus, dux dūcis e edūcare, fides e perfidus, lābare, molestus, nātare, nota e notare, odium, sopor, stātio, stābilis e stābulum,

vocare, da ambio ambītum, dīco, dūco e edūcere, fīdo, fīdus e infīdus, lābi, moles, nare nātum, notus, odi, sopire, stāre e vox vocis.

III. Per rispetto ai composti, la vocale lunga della radice si sa breve in deiëro, peiëro, agnitus, cognitus, pronubus, innubus, siquidem, quasi, nisi, da iūro, nōtus, nūbo e sī; aggiungi fatidicus ecc. da dīco; e melti composti con pro, § 296.

## § 293.

La quantità delle sillabe finali si può riconoscere mediante le seguenti regole:

- 1. La vocale a in sin dei nomi è breve, eccettuato l'ablativo singolare e il vocativo dei nomi in as della prima declinazione; quindi
  mensă nom. (mensā abl.), scută, mariă, Palladă; ma Aeneā (voc. e abl.).
  In tutti gli altri casi l'a sinale è lunga, come amā, dā, posteā, quadragintā (però hanno l'a breve ită, quiă, eiä; talvolta anche trigintă).
- 2. L'e finale di regola è breve, come patrë, currë, gravë, nempë. È però lunga 1º nell'ablativo singolare della quinta declinazione, come diē; 2º negli avverbi in e, derivati da aggettivi in us ed er, come rectē, pulchrē; 3º nell'imperativo della seconda coniugazione, come docē; 4º nei nomi derivati dai greci in η, come erambē, Circē, Tempē.

Notinsi famē (abl.), ferē, fermē e ohē; benĕ e malĕ, § 158, 2; talvolta anche avĕ, vălĕ, căvĕ, vĭdĕ ecc.

- 3. L'i finale è lunga, come patrī, audī ecc.; breve solamente in nisĭ, quasĭ, cŭĭ (meglio però  $cu\overline{i}$ , dittongo); ancipite, cioè ora lunga ora breve in miht, tibt, sibt, ubt, ubt. Nei vocativi e dativi dei nomi greci è breve, come in greco: Alexĭ, Palladĭ.
- 4. L'o finale è lunga; breve solo qualche volta nell'uscita del presente e del nominativo e nell'ablativo del gerundio; come puerō, amō, ordō, amandō (di rado: amō, ordō, amandō).

È tuttavia breve in cito, illico, modo, quomodo, subito, quando, ego, ambo, duo, octo.

5. L'u finale è sempre lunga, y sempre breve.

#### § 294.

Tutte le sillabe finali delle parole composte di due o più sillabe son brevi, quando escono in consonante: donec, illud, amat ecc. Quelle, per altro, che terminano in s, sono ora lunghe ora brevi, secondo le seguenti regole:

1. La finale as è sempre lunga: mensas, boreas, amas gle

S'eccettuino anăs, Iliăs ecc. e gli accusativi greci della terza declinazione, come phalangăs.

2. La finale es è lunga, come nubēs, patrēs, amēs, docēs, audiēs. È breve soltanto nel nominativo singolare dei nomi della terza declinazione, che nel genitivo hanno l'incremento breve, come milës, militis; segës, segëtis (eccettuati: abiēs, ariēs, pariēs, Cerēs e quadrupēs); finalmente in penës ed ës, tu sei (però ēs, tu mangi), ed in alcuni nomi greci, come Troadës, Cynosargës (anche in greco sc).

3. La finale is è breve, come patris, legis.

È tuttavia lunga 1° in tutti i casi del plurale, come arīs, focīs, vobīs, omnīs (per omnēs); 2° nella seconda persona singolare, ogniqualvolta la seconda plurale esce in ītis (i lunga), come audīs (plur. audītis), sīs, possīs, velīs, nolīs; così pure in vīs, mavīs e quamvīs ecc.; 3° in Quirīs, Samnīs (gen. ītis), Eleusīs, Salamīs (gen. īnis) e Simoīs, dal greco Σμόεις (gen. Simoentis).

4. La finale os è sempre lunga, come pueros, honos, custos. È breve soltanto in compòs ed impòs, gen. ŏtis, in exos, gen. ossis, e quando corrisponde al greco ος, come Delòs, Δηλος.

5. La finale us è breve, come clarus, tempus, omnibus, funditus. È lunga nel genitivo singolare, nel nominativo e accusativo plurale della quarta declinazione, e anche nel nominativo singolare della terza, quando nel genitivo rimane la ū lunga. Quindi nom. sing. senatus, gen. senatus, nom. e acc. plur. senatus; così pure virtus (virtutis), palūs (palūdis); ma al contrario pecus (udis), vulnus (eris), facinus (oris).

## § 295.

- 1. Tutte le parole monosillabe, che escono in vocale, sono lunghe, come dā, dē, mē, nē, ā, ē, prō ecc. Brevi sono soltanto le sillabe enclitiche, cioè quelle particelle che si appiccano in fine di una parola, come cë (hicë), në (credisnë), quë, të (tutë per tu), psë, ptë (reapsë, suoptë) e vë.
- 2. Quanto alle parole monosillabe, che escono in consonante, vuolsi avvertire quanto segue:
- a) Sono lunghi tutti i sostantivi monosillabi, come sol, vēr, iūs ed anche pēs (genit. pědis); così pure pār e plūs (agg. o sost.). Sono brevi: cŏr, fĕl, mĕl, lăc, vïr ed ŏs, genitivo ossis (al contrario ōs, ōris).
- b) Brevi sono tutte le particelle monosillabe, e i pronomi monosillabi nel nominativo singolare, come ăb (benchè ā sia lunga), ăd, ět, ŏb, pĕr; ïs, ĭd, quïs (però quīs per quibus), quŏd, quŏt ecc.

Eccezioni: crās, cūr, ēn, nōn, quīn, sīc, sīn, e le desinenze pronominali āc, īc, ōc, ūc, come hāc, hōc, hūc, hīc (avverbio; hic pronome è ora lungo ora breve).

3. Un monosillabo colla desinenza d'un caso o d'una forma verbale segue, rispetto alla quantità, le regole addotte per i polisillabi; quindi hīs, quōs, quās, dās, flēs, scīs ecc.; all'incontro dăt, flēt, scīt ecc. Dīc e dūc sono lunghi, come dīco e dūco; făc e fĕr brevi, come făcio e fĕro.

## § 296.

1. Nelle parole composte le preposizioni conservano la quantità loro propria; quindi āmitto, ēduco, dēpello, prōmitto, praetěreo ecc.

Pro innanzi alla f spesso si fa breve: profanus, profari, profecto, profestus, proficiscor, profiteor, profugio, profugus, profundo; aggiungi procella, pronepos, propago, propello, protervus.

Davanti a vocale o h, le preposizioni che escono in vocale lunga diventano brevi, come dĕambulo, dĕhisco (§ 292. 4); lo stesso avviene talvolta con prae, come praeacutus.

2. Le particelle inseparabili di e se sono sempre lunghe, come dimitto, seduco.

Sono brevi solamente in disertus e dirimo.

3. La sillaba iniziale re o red è sempre breve, come repello, redeo.

È lunga in rēfert, importa (da rĕs; laddove in rĕfert, riporta, è breve), per lo più anche rētudi, rēligio (che scrivonsi anche rettudi, relligio); in luogo di rētuli, rēperi e rēpuli, meglio si scrive rettuli, repperi, reppuli; similmente meglio reccidi che rēcidi.

4. La sillaba iniziale ne è breve in neque, nequeo, ne as; lunga

in nēquam, nēquidquam, nēquaquam, nēmo (da ne ed homo).

5. La sillaba iniziale ve è sempre lunga, come vēcors, vēsanus, vēgrandis, vēpallidus (smorto).

## II. METRICA.

#### § 297.

La Metrica, ossia la teorica de' metri, tratta della misura dei versi, delle parti onde questi son composti e del modo onde si collegano e combinano tra di loro.

1. Chiamasi verso (versus, originariamente linea, riga) un' unione di parole misurate e cadenzate con certo ordine e con certa legge.

Quest'ordine e questa legge si appalesano nella successione di certe

semplici combinazioni di sillabe lunghe e brevi, che chiamansi piedi (pedes).

2. I piedi più usati nei versi latini sono:

1º - 2 il giambo, come regunt, gravi, pates.

2º 4 - il trocheo o coreo, come mātre, rēbus, fortis.

3º - - lo spondeo, come matres, audax, vobis.

4º 2 . a il dattilo, come ōmnia, mātribus, audiat.

50 . L l'anapesto, come domino, fugiunt, bonitas.

Aggiungasi il pirrichio o o, il tribraco o o o, l'amfibraco o - o, il bacchico o - -, il palinbacchico o antibacchico - - o, il cretico o amfimacro - o -, il molosso, - - -, ed oltre a questi, altri sedici piedi quadrisillabi, che sono composti di bisillabi.

## § 298.

- 2. Una sillaba breve è riguardata nel verso come una parte minima di tempo (mora); una lunga come due tempi, due more; ond'è che spesso in luogo di due brevi si pone una lunga, o viceversa.
- 3. Alla fine di ogni verso si deve fare una piccola pausa, anche quando non vi sia interpunzione alcuna; quindi l'ultima sillaba del verso può sempre essere tanto lunga che breve. Ma anche nel corpo dei versi, specialmente se alquanto lunghi, si fa alle volte una piccola pausa, e sempre dove finisce una parola. Se questa pausa viene a cadere nel mezzo di un piede, si chiama cesura (caesura, taglio); se invece si trova alla fine di un piede, le si dà il nome di dieresi (diaeresis, separazione).
- 4. La cesura è detta forte, se cade subito dopo l'arsi, come: Incidit in Scyllam || qui vult vitare Charybdim; debole, se cade in mezzo della tesi, p. e. Obstupuit simul ipse, || simul percussus Achates.
  - 5. Nel recitar un verso latino bisogna por mente all'elisione.

Quando una parola termina in vocale o in m, e la parola che le succede nello stesso verso comincia da vocale o da h, l'ultima e la prima sillaba di queste due parole formano nella pronuncia una sillaba sola, cioè la vocale finale della prima parola si elide; per es. sapere aude suona saper'aude; improvisi aderant suona improvis'aderant. Orandum est ut sit mens sana in corpore sano si dirà Orand'est (o anche orundum'st), san'in; così pure homo est, si pronunzia homo'st o hom'est. Ma quando la prima parola trovasi in fine d'un verso e la seconda in principio d'un altro verso, allora non v'ha elisione, tranne in pochi casi (versus hypermeter, § 300. 5).

## § 299.

Tra i versi latini più usati s'annoverano il senario giambico, l'esametro ed il pentametro.

Il senario giambico, così detto dal numero dei piedi, è composto di sei giambi; chiamasi anche trimetro giambico, in quanto che due giambi (una dipodia) si considerano come un metro, cosicchè l'intierc verso contiene tre dipodie o metri. Esso ha per lo più una cesura dopo la prima tesi della seconda dipodia (cesura pentemimera, δομή πενθημιμερής, cioè dopo il quinto semipiede); talvolta però anche dopo la seconda tesi della seconda dipodia (cesura eftemimera, τομή έφθημιμερής, cioè dopo il settimo semipiede). Ecco la schema d'un giambico senario puro:

# 

Rare volte però occorre questo verso in tutta la sua purezza, giacchè i poeti lo adoperano per lo più colle libertà seguenti:

- a) Nel principio di ogni dipodia può stare in luogo della sillaba breve anche una lunga.
- b) In luogo di ogni sillaba lunga, tranne l'ultima, si possono porre due brevi.
  - é) In luogo dell'ultima lunga si può sempre adoperare una breve.
    Di che risultano possibili le seguenti forme di senario:

Alcuni poeti, segnatamente Fedro, usano ancora di più grandi libertà, in quanto che ad ogni breve, eccettuata quella dell'ultimo piede, sostituiscono una lunga; quindi:

DLOL | DLOL | DLOD Digitized by GOOGLE

dove ancora ogni lunga si può risolvere in due brevi. Il verso allora si riconosce quasi soltanto dalle arsi, le quali si fanno sentire con molta forza sulla lunga originaria del primo piede in ciascuna dipodia, con minor forza sulla lunga del secondo piede.

Aesopus auc | tor || quâm materi | am repperit,
Hanc ego polt | vi || versibus | senarits,
Duplex libel | li || dos est, quod | risum movet
Et quod pruden | ti || vitam con | silie monet.
Calumnia | ri || st quis au | tem voluerit,
Quod árbores | loquantur, || non | tantum ferae,
Fictis ioca | ri || nos memine | rit fabulis.

## § 300.

Tra i versi dattilici, ne' quali ogni piede vale per un metro, il più comune è l'esametro o verso eroico, composto di sei dattili, l'ultimo de' quali è mancante d'una sillaba. Due brevi possono sempre scambiarsi con una lunga, il che per altro assai di rado avviene nel quinto piede. L'esametro ha le cesure principali:

1º dopo l'arsi del terzo piede (cesura pentemimera, τομή πενθημμερής); come:

Regia, | crede mi | hi || , res | est suc | currere | lapsis.

2º dopo la prima breve del terzo piede (cesura trocaica, τομή κατά τρίτον τροχαζον); come:

7 m 1 m - 0 || 0 1 m 1 0 0 1 0

Ödē | runt pēc | care || bont vīr | tūtis ea | more.

3º dopo l'arsi del quarto piede (cesura eftemimera, τομή έφθημιμερής), talvolta con una cesura accessoria dopo l'arsi del secondo piede, come:

Quid re-fert, | mor | bo an fur | tis | pere | amne ra | pinis?

4. I dattili danno al verso rapidita e vivezza, laddove l'uso degli spendei in luogo dei dattili lo fa procedere lento e grave, special-

mente quando il quinto piede è anch'esso uno spondeo (versus spondidcus).

Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum. İlli inter sese magna vi brachia töllünt. Constitit atque ocults Phrygia agmina circumspexit.

5. Ecco ora un esempio di verso ipermetro (1) (v. § 298. 6):

Omnia Mercurio similis vocemque coloremque Et crines flavos et membra decora iuventae.

## § 301.

1. Il pentametro è così detto, perchè il numero delle sillabe, onde si compone, potrebbe formar cinque piedi (metri); ma veramente si compone di sei dattili, nel terzo e nel sesto dei quali si sopprime la tesi (ambedue le brevi). Quindi dopo l'arsi, che sopravanza del terzo piede, ha luogo una forte pausa (una dieresi, poichè con essa finisce sempre la parola), che divide il verso in due parti quasi del tutto eguali; eccetto che nella prima parte si può sempre porre uno spondeo in luogo di un dattilo, nella seconda non mai. Eccone lo schema:

## 

lām tetigit sūmmos | vērtice Roma deos.

2. Il pentametro si usa soltanto in unione con un verso esametro; e tale unione chiamasi distico (verso doppio) e anche metro elegiaco.

Principiis obsta! Sero medicina paratur, Cum mala per longas convaluere moras. — Donec eris felix, multos numerabis amicos; Tempora si fuerint nubila, solus eris.

NOTA DEL TRAD.

Digitized by GOOGLE

<sup>(1)</sup> Chiamasi tpermetro (hypermeter) il verso che ha una sillaba di più, la quale per altro rimane elisa dalla prima del verso seguente. Così nei due versi soprallegati, la sillaba finale que del primo verso si elide per lo scontro della vocale e, onde incomincia il secondo verso. Ma perchè tale elisione abbia luogo, bisogna che i due versi abbiano una stretta colleganza tra loro.

## CAPO XLVIII. - Del Calendario Romano.

## § 302.

- 1. Il primo giorno di ogni mese si chiama Calende (Kalendae; anche C. o Kal.). Nei mesi di Marzo, Maggio, Luglio ed Ottobre il quindicesimo giorno piglia nome di Idi (Idus); il settimo queiio di None (Nonae, da nonus, poichè esso è il nono giorno contando dagli Idi in ordine retrogrado); negli altri otto mesi invece gl'Idi corrispondono al decimo terzo giorno, le None al quinto.
- 2. Con queste tre parole il nome del mese viene usato come aggettivo, e per indicare una data lo si pone all'ablativo. Così Kalendis Ianuariis, il 1º Gennaio; Nonis Ianuariis, il 5 Gennaio; Idibus Ianuariis, il 13 Gennaio; Kalendis Octobribus, il 1º Ottobre; Nonis Octobribus, il 7 Ottobre; Idibus Octobribus, il 15 Ottobre.
- 3. Il giorno che immediatamente precede alle Calende, alle None e agl'Idi, viene sempre indicato colla parola pridie coll'accusativo; il giorno successivo talvolta colla parola postridie coll'accusativo. Pridie Kalendas Apriles, il 31 Marzo; pridie Idus Septembres, il 12 Settembre; postridie Nonas Maias, l'8 Maggio.
- 4. A indicare gli altri giorni si fa uso degli ordinali, computando in ordine retrogrado la distanza dalle più vicine Calende, None od Idi, e comprendendo nel computo il giorno da cui si parte e quello a cui si arriva; sicchè, p. e., dal 3 fino al 7 corrono cinque giorni, e dal 19 Maggio al 1º Giugno quattordici. Secondo questa regola, il 3 Marzo sarà dies quintus ante Nonas Martias; il 19 Maggio, dies quartus decimus (ante) Kalendas Iunias. Se non che invece d'indicare il 3 Marzo e il 19 Maggio colle frasi die quinto ante Nonas Martias, e die quarto decimo ante Kalendas Iunias, dicevasi comunemente con libera abbreviazione e trasposizione ante diem quintum Nonas Martias (a. d. V. Non. Mart.) e ante diem quartum decimum Kalendas Iunias (a. d. XIV. Kal. Iun.), o più semplicemente (omettendo l'ante) quinto Nonas Martias (V. Non. Mart.); quarto decimo Kalendas Iunias (XIV. Kal. Iun.).
- 5. La seguente tabella ci presenta in compendio il Calendario Romaño in riscontro al nostro:

Digitized by Google

| Nostra data                                  | I.<br>Marzo, Maggio,<br>Luglio e Ottobre<br>(31 giorno)                                                                                                                                                                                                                              | II.<br>Gennaio, Agosto<br>e Dicembre<br>(31 giorno)                                                                                                                                                                                                                                 | III.<br>Aprile, Giugno,<br>Settembre<br>e Novembre<br>(30 giorni)                                                                                                                                                                                              | IV.<br>Febbraio<br>(28 giorni)                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22 | Kalendis Martiis etc.  VI. Nonas a.d. IV. Marias III. etc. pridie Non. M. etc.  VIII. Idus Aurtias VII. Marias III. pridie Idus M. etc. IVIII. XVI. XVI. XVII. XVI. XVII. VII. | Kalendis Ianuariis etc. a.d. IV. Nonas a.d. III. Ian. etc. pridie Non. Ian. Nonis Ian. etc. VIII. Idus a.d. VI. Ianuarias a.d. VI. arias etc. III. pridie Idus Ian. Idibus Ian. etc. XIX. XVIII. XVII. VII. | Kalendis Apr. etc.  a.d. IV. Nonas IIII Apr. etc. pridie Non. Apr. Nonis Apr. etc. VIII. VII. Adr. Idus Apr. etc. IV. III. pridie Idus Apr. Idibus Apr. etc. XVIII. XVII. VIII. VII. V | Kalendis Febr. Febr. a.d. IV. Non. a.d. III. Feb. pridie N. Feb. Nonis Febr. VIII. VIII. a.d. VI. IV. IV. IV. IV. SP. Idibus Febr. XVI. XVI. XVI. XIII. XII. XII. VIII. VII. V |

## CAPO XLIX. — Dei Pesi, delle Monete e delle Misure Romane.

## § 303.

1. Pesi. La libbra romana (libra e anche pondo) pesava 327 grammi circa; e come unità di peso, chiamavasi asse (as, assis). L'asse dividevasi in dodici parti o once (unciae colle seguenti denominazioni: uncia = 1112; sextans = 2112 = 116; quadrans = 3112 = 114; | triens

 $=4_112=4_13$ ; quincunx  $=5_112$ ; semis  $=6_112=1_12$ ; septunx  $=7_112$ ; bes (gen. bessis)  $=8_112=2_13$ ; dodrans  $=9_112=3_14$ ; dextans  $=10_112=5_16$ ; deunx  $=11_112$ .

2. Monete. I Romani non usavano da principio che monete di rame (aes, aeris) e le valutavano a libbre (asses); quindi duo asses, tres asses, ecc. Dovendo indicare più migliaia, omettevano la parola asses e vi sostituivano il genitivo aeris; per es. centum millia aeris, centomila libbre di rame. I più antichi assi (asses librales, assi d'una libbra, detti anche aes grave) valevano all'incirca due lire italiane; quando poi cominciò a diffondersi l'uso delle monete d'argento l'asse di rame si fece via via più leggiero; verso il 250 circa av. Cristo fu ridotto al valore di circa 30 centesimi, verso il 217 a quello di 15 centesimi, verso il 491 al valore di 7 a 8 centesimi della nostra lira.

Dopo l'introduzione delle monete d'argento, cioè verso il 268 av. Cristo, si contarono le somme di danaro per sesterzi. Il sesterzio (sestertius) era una moneta d'argento del valore di 2 12 assi (quindi per indicare il sesterzio si usò il segno HS, nato da LLS, cioè libra libra semis), cioè di circa 21 centesimo. Due sesterzi equivalevano a un quinario (quinarius, cinque assi), due quinarii a un denaro (denarius, dieci assi), cioè 82 centesimi.

Prima dell'Impero occorrono assai di rado monete d'oro. L'aureus (sottint. nummus) valeva 25 denari, cioè 20 lire e 45 centesimi circa.

Anche le maggiori somme di danaro si computavano a sesterzi; quindi nummus, da solo, equivale a sestertius. « Mille sesterzi » si dissero mille sestertii o più frequentemente ancora mille sestertium (gen. pl., come mille passuum), 2000 sesterzi, duo millia sestertium, quindi anche tria millia sestertium e così di seguito. Ma col tempo si formò anche un sostantivo particolare sestertium (gen. sestertia, neutro), col quale si denotava una moneta nominale del valore di mille sesterzi (204 lire, 50 centesimi). Quindi duo sestertia è lo stesso che duo millia sestertium, 2000 sesterzi; così anche tria sestertia, 3000 sesterzi, ecc. Più spesso però si usarono in questo caso i numerali distributivi: bina sestertia, terna sestertia, centena sestertia = 100,000 sesterzi e così di seguito. « Un milione di sesterzi » fu detto decies centena millia sestertium (genit. pl. di sestertius) e anche semplicemente decies centena, omettendo millia sestertium. Più frequentemente per altro fu usato per indicare i milioni di sesterzi il sostantivo neutro sestertium, che in questo caso ricorre soltanto nel singolare in unione con un avverbio numerale e significa non più mille, ma

cento mila sesterzi. Quindi sestertium decies vale 1,000,000 di sesterzi; sestertium vicies, 2,000,000 di sesterzi, e così di seguito.

Il talento attico valeva 60 mine; la mina 100 dramme. La dramma era eguale a 4 172 sesterzi, ossia a 93 centesimi circa della lira italiana; la mina a 450 sesterzi ossia a 92 lire, 25 centesimi; il talento a 27,000 sesterzi, ossia 5,535 lire circa.

3. MISURE. a) Il piede (pes) romano si divideva in 16 pollici (digitos) ed equivaleva a 29 centimetri e 5 millimetri. Il palmo (palmus) era uguale a 4 pollici ossia ad un quarto del piede; il braccio (cubitus) a un piede e mezzo; il passo (passus) a 5 piedi; la verga (decempeda) a 10 piedi. — Il iugero (ingerum) era una misura di superficie, di 240 piedi in lunghezza, 120 in larghezza, e quindi di 28,800 piedi quadrati, pari a 24 ari, 68 metri quadrati, circa.

Lungo le strade fuori della città era posta ad ogni 1000 passi una pietra (lapis); la quale segnava la distanza di un miglio romano (mille passus) ossia 5000 piedi romani, pari a 1,475 metri. Così: ad quintum lapidem, a cinque miglia dalla città; così pure ad tertium milliarium (sottint. lapidem), a tre miglia da Roma.

b) L'anfora (amphora) era una misura di capacità pari a 2 urne (urnae), 3 moggi (modii), 8 cogni (congii), 48 sestari (sextarii); il sestario (sextarius) era eguale a 2 litri, 7 decil., 5 centil.

## CAPO L. — Delle Abbreviature più usate nella lingua latina.

## § 304.

- 1. PRENOMI: A. Aulus. App. Appius. C. opp. G. Gaius. Cn. opp. Gn. Gnaeus. D. Decimus. K. Caeso. L. Lucius. M. Marcus. M'. Manius. Mam. Mamercus. P. Publius. Q. opp. Qu. Quintus. S. opp. Sex. Sextus. Ser. Servius. T. Titus. Ti. opp. Tib Tiberius.
- 2. Formole degli atti pubblici: A. d. ante diem. Aed. Aedilis. C., Cal. opp. Kal. Kalendae. Cos. Consul; Coss. Consules. Des. designatus. D. Divus. Eq. Rom. Eques Romanus. F. filius. Id. Idus. Imp. Imperator. Leg. Legatus o legio. N. nepos. Non. Nonae. O. M. Optimus Maximus. P. C. Patres conscripti. P. R. Populus Romanus. Pr. Praetor. Praef. Praefectus. Proc. Proconsul. Pont. Max. Pontifex Maximus. Quir. Quirites. Resp

Respublica. — S. Senatus. — S. C. Senatus consultum. — Tr. Pl. Tribunus plebis. — S. P. Q. R. Senatus Populusque Romanus. — Q. B. F. F. S. Quod bonum, faustum felixque sit.

- 3. Formole usate nelle lettere: S. Salutem. S. P. o S. D. o S. P. D. Salutem plurimam o Salutem dico (o dicit) opp. Salutem plurimam dico. S. V. B. E. E. V. Si vales, bene est; ego valeo. S. V. V. B. E. E. V. Si vos valetis ecc. D. Data.
- 4. ABBREVIATURE DIVERSE, USATE IN TEMPI PIÙ RECENTI: A. anno. —
  a. c. anni currentis. a. pr. anni praeteriti. A. M. anno mundi.
   A. u. c. anno urbis conditae. A. Chr. anno Christi. a. Chr. n. ante Christum natum. Ictus Iurisconsultus. L. S. Loco sigilli. —
  M. S. manuscriptus (sott. liber). c. caput. cf. confer o conferatur.
   i. e. id est. h. l. hoc loco. l. c. o l. l. loco citato o laudato. —
  p. o pag. pagina. sc. o scil. scilicet. sq. o seq. sequens. v. versus.
   v. o vid. vide o videatur.

## REGISTRO ALFABETICO

A.

a, dopo aggettivi si rende in lat. pel dat. o per ad coll'acc. § 203. 2. N. 1; pel dat. con esse, tribuere, venire ecc. § 208; per l'acc. ivi. N. 2; pel gen. gerund. § 286. N. 4; pel dat. gerund. § 287; per l'acc. gerund. o ad col part. fut. pass. § 283. abdere, § 235. 3. N. abdicare se magistratu, § 232. N. 1. abest: non multum abest quin § 252. II; longe abest ut § 275. 2. tantum abest ut - ut ivi. N. 2. ab hinc tres annos (tribus a.), tre anni fa § 234. 2. N. 2. abhorrere ab, § 232. N. 3. Ablativo: § 220; abl. di stromento § 220. 1; della cosa efficiente, ivi 2; dell'agente, ivi 3; di causa § 221; partic. o prepos. aggiunti all'abl. ivi 2. N. 1 e 2; di prezzo § 218. 2. e 222; con dignus ecc. § 223; di maniera § 224; di qualità § 225; di limitazione § 226; di paragone § 227; di misura § 228; d'abbondanza o difetto § 229; con opus est § 230; con fruor, fungor ecc. § 231; di allontanamento § 232; di luogo § 233;

di direzione, ivi 2; di tempo § 234;

soluto § 283, seg.; con un sostant. o aggett. in luogo del partic. § 284. abripior, § 269. N. 5. *absens*, usato come avverbio § 236. l. absolvere, col gen. § 217. abstinere (se), costr. § 232. 1; non (aegre, vix) abstineo quin § 252. II. abundare, coll'abl. § 229. abunde, col gen. di quant. § 212. II. abuti, § 231. ac, e, § 165. 1; che § 170. N. 2. accedit quod e ut, § 276. N. 3. accidit ut, § 275. 2. accipere, col part. fut. pass. § 281. 3. N. accommodatus, col gerund. (dat. o con ad coll'acc.) § 287 e 288, N. 1. accusare, costr. § 217. N. 2 e 3; con quod e coll' acc. coll' inf. § 276. **4**. Accusativo: § 193 e segg.; coi verbi trans. § 193; con iuvo, deficio ecc. § 194; coi verbi intr., ivi. N. 3 e 4; coi verbi composti con prepos. § 195; con piget, decet, fallit, ecc. § 196; doppio accus, coi verbi di chiamare, fare, eleggere ecc. § 197; doppio accus. dell'oggetto con doceo, celo, coi verbi di chiedere ecc. § 198; acc. coi verbi

della pena § 217. N. 1; colle prepos. § 162 e 163. — Ablat. as-

di ricordanza § 216; accus. di estensione § 199; nelle esclamazioni § 202; accus. greco § 226. N. 3; del pronome neutro per un altro caso § 202. N. 2; dell'uffizio o scopo d'un'azione § 208. N. 2; accus. o dat. con metuo, caveo ecc. § 204. N. 2; accus. colle prep. § 161 e 163. — Accus. coll'infin. § 267; senza l'acc. del soggetto § 268. N. 2; dopo i verbi di sentire e dire § 268; coi verbi di volere e permettere § 269; con verbi impers., con aggett: e sostant. con est § 270; coi verbi d'affetto § 271; nel discorso indiretto § 277; come continuazione di costruzione del nomin. coll'infin. § 273. N. 2; sostituito da fore ut § 274. N. 4. - Accus. coll'inf. opp. ut dopo persuadeo, censeo etc. § 268. N. 1; con impero § 269. N. 3; con interest e refert § 270; nelle esclamaz. e nelle interrog. d'indegnazione § 272; dopo efficere = provare, § 275. N. 3. — Accus. coll'inf. opp. quod dopo i verbi d'affetto § 271 e 276. — Accus. coll'infin. opp. quominus dopo prohibeo § 269. N. l e 253.

ac si, col cong. § 254. N. 2.
adducor, con ut § 268. N. 5.
adesse scribendo, § 287. N.
adire aliquem; adire hereditatem,
§ 195. N. 1.
adiungere, § 205.

adiuvare, coll'acc. § 194. adipisci, con ut § 275. 1.

admirari, coll'acc. coll' inf. o con quod § 271.

admonere, col gen. § 216; e con doppio acc. § 198. 3.

adspergere, costr. § 206 2. advenire, con in coll'acc § 235. 3.

adventu, all'arrivo, § 234. 1. N. 1. adversari, col dat. § 204. aegre ferre, coll'acc. coll'inf., o con quod § 271; § 276. aequare e aequiparare, § 194. N. 1. aestimare, col genit. di prezzo § 218. 1.

afficere aliquem aliqua re § 229. 1.
Nota 1.
affinis, col dat. e gen. § 203. N. 1.
affluere, coll'ablat. § 229.

age, agite, § 150. 1; agedum, § 264.

N. 2. Aggettivi § 48 e segg.; agg. indeclinab. § 47. 2; eterocliti § 48. II; difettivi § 48. N. 2; gradi di comparazione § 50 e segg.; agg. senza forme di comparaz. § 53. N. 1. 2. 3; agg. verbali § 181; denominativi § 182; diminutivi § 182. 20. - Aggett. col gen. oggett. § 213; agg. di allontanam. coll'abl. § 232; agg. neutr. come sostantivi \$ 212. II; § 237. 4. N. 1; agg. raram. accoppiati ai nomi proprii § 237. 1; due agg. al comparat. nei paragoni, ivi 5; agg. in luogo d'avverbi e locuzioni avverbiali § 236; in luogo d'avverbi di luogo e di tempo § 237. 2 e **3**.

aggredi aliquem, § 195. N. 1.
aio, coniug. § 147; uso § 148. N.
alienare ab, § 232. 1. N. 3.
alienus, coll'abl. cono senza a§ 232.2.
aliquid e aliquod § 68. N. 1; aliquid
col gen. di quantità § 212. II. 2.
alius alium § 238. 7. c. N. 3.
alquanto § 68. 5. N. 1; espresso col
compar. § 54. 1.
alter alterum colit, § 238. 7. c. N. 3.
an, partic. interr. § 176. 1. 2 e N. 3.
anche, vel, con comp. o superl. § 54. 5.
angor, coll'acc. coll'inf., o con quod

an non, nella doppia interrogazione

§ 271; 276.

[§ 176. 2

ante, con nomi di tempo, § 234. 2. Nota 1. antecedere e anteire, col dat. e acc.

§ 195. N. 2. anteponere, § 205.

antequam, § 255. 2.

anxius, coll'abl. § 221. 2; col gen. § 213. N. 2.

apage, § 150. 2.

apparere, con due nomin. § 192.2. a. appellare, con due acc. § 197; pass. con due nomin. § 192. 2. b.

appetens, col gen. § 214.

Apposizione § 191. 4; concord. col sostant. ivi. 5; compresa in una propos. relat. § 238. 5.

aptus, col dat. e coll'acc. con ad § 203. l e 2 N. l; col dat. gerund. § 287. l; con ad coll'acc. gerund. § 288. N. l; aptus qui col cong. § 258.

arbitrabar, § 247. II. 2. a. arcere, § 232. 1.

arcessere, accusare, col gen. § 217. ardere, coll'abl. § 221. 2. N. 1. arguere, accusare, col gen. § 217;

arguor col nom. coll'inf. § 273. Arsi nel verso § 298. 1.

assequi, con ut § 275. 1.

assiduus, in luogo d'avv. § 236. 2. at, attamen, at enim § 167 e N.

at, attamen, at enim § 107 e N. atque, e, § 165. 1; che § 170. N. 2. Attributo: concord. col sostant. § 191.

l e 2; sostant. attributivo § 191. 4. audivi eum dicere, quum diceret, dicentem § 281. 4. N. 2.

ausim, § 106. 8.

auspicato, § 283. N. 3.

ausus, in senso di part. pres. § 278.4.

aut; aut — aut, § 166.

autem, § 167.

auxiliari, col dat. § 204.

ave, § 150. 3.

avere, espresso con esse col dat. di

persona, § 207; con uti § 231. N.; avere per o in, habere coll'acc. e dat. § 197; § 208. N. 1 e 2.

avidus, col gen. § 213.

Avverbi § 155 e segg.; di tempo § 156; di luogo § 157; di maniera § 158; avv. in itus § 159. 1; in im ivi. 2; gradi di compar. degli avv. § 160; avv. con esse § 189.

II. N. 5; avv. di luogo col gen. § 212. II. N. 3; avv. usati come sostant. col gen. § 212. 2.

#### B.

belli, in guerra, § 201. 2.
blandiri, col dat. § 204.
bonus, col gerund. (dat. e ad) § 287;
§ 288. N. 1.

C.

canere receptui, § 208. N. 1. capitis e capite damnare, § 217. N. 1. carere, coll'abl. § 229.

causa, per, per cagione di, posiz. § 164. N. 1; mea, tua causa, ivi e § 221. N. 1; col gen. gerund. e part. fut. pass. § 286; me e mei conservandi causa, ivi. N. 2.

cavere aliquem; ab aliquo; alicui; § 204. N. 2.

cave, col cong. § 265. N. 1. cědo, dimmi o dammi, § 151.

celare, § 198. 1 e N.

cenatus, dopo aver cenato, § 278. 2. censere, § 268. N. 1.

certiorem facere, col gen. o con de § 197. N. l; coll'acc. coll'inf. § 268. Cesura nei versi § 298. 4 e 5; del-

l'esametro § 300. 1 2. 3.

che, congiunza comparativa Guam

§ 54. 2; si omette e vi si supplisce coll'abl. compar. § 227; con plus, minus, amplius, longius ivi. N. 2; traducesi per ac, atque § 170. N. 2; cfr. § 238. 2. a.— che, trad. per l'acc. coll'inf. § 267 e seg.; per quod § 276; ut § 249; § 275; quominus, ne e quin § 253; quin dopo non dubito ecc. § 252. II; ne, dopo i verbi di temere, § 250. 3.— che non, ne, ut ne § 250. 1 e N.; ut non § 250. 2; ut o ne non dopo i verbi di temere § 250. 3 e N. 1. chiamare, fare, creare, con doppio acc. § 197.

circumfluere, coll'acc. § 195. circumdare: doppia costruz. § 206. città: costr. dei nomi proprii di città, § 200.

coarguere, col gen. § 217.

coepi, coniug. § 146; coeptus sum coll'inf. pass. ivi. N.

cogere, con doppio acc. § 198. 3; coll'acc. coll'inf. § 269; cogor, mi trovo costretto, § 268. 5; cogo in aliquem locum, raduno in un luogo, § 235. 3.

cognoscere, con doppio acc. § 197. 3; cognito, abl. ass. § 283. N. 3; cognitum habeo, § 278. 5.

Collettivi (nomi) nel sing. col verbo nel plur. § 189. 4

collocare, con in coll'abl. § 235. 2. come, trad. per pronomi correlativi § 69. 2. N. 2; per ut o ac § 170; per cum § 256. 4.

comitiis, nel tempo dei comizii, § 234. l. N. l. [§ 216. commonere, commonefacere, colgen. commoveo, induco, con ut § 275. l. communicare cum, § 203. 2. N. 3. Comparativo § 50 e segg.; compar. degli avverbi § 160; compar. coll'abl. di paragone e di misura § 227. § 228; col gen. partit. § 212. 1; compar. degli agg. di luogo per avverbi § 236. 2; due compar. nei paragoni § 237. 5. comperto, abl. assoluto § 283. N. 3. complere, coll'abl. § 229.

.: 2

compos, col gen. § 213.

Composizione delle parole § 185 segg. Composti: avverbiali § 186; sintattici § 187; possessivi § 188.

comprare, vendere, costruz. § 218. con, trad. per l'abl. di stromento § 220. 1; per cum (accompagnamento) ivi. N. 2; per un avv., abl. di modo, cum e per § 224.

concedere, consentire, con ut § 275. Concordanza del sogg. col predic. § 189 e 190; dell'aggett. col sostant. § 191. 1 e 2; del pronome col sostant. a cui si riferisce, ivi. 3; dell'apposiz. col suo sostant. ivi. 5; del partic. col nome cui si riferisce § 279. 3.

condemnare, § 217.

conducere, pigliare ad affitto, a fare, coll'abl. e col gen. § 218. 2; col part. fut. pass. § 281. 3. N.

conferre, paragonare, col dat. e con cum § 205 e N. 2.

confidere, § 221.2.

Congiuntivo, § 248; ottativo, iv1. 1; concessivo, iv1. 2; potenziale, iv1. 3. a; dubitativo, iv1. 3. b; ipotetico, iv1. 3. c; congiunt. colle congiunzioni § 249 e segg.; nelle propos. relative § 257 e segg.; nelle interrog. indirette § 263; nel discorso indiretto § 277; congiunt. senza congiunz. con oportet, necesse est, licet § 270. N. 1; con volo, nolo, malo § 269. N. 4; con cave, fac, sine § 265. N. 1 e 2; § 275. N. 1; come si supplisca il cong. futuro § 246. N. 6.

Congiunzioni; varie specie § 165; copulative, ivi; disgiuntive § 166; avversative § 167; conclusive e consecutive § 168; causali § 169; comparative § 170; condizionali § 171; concessive § 172; finali § 173; temporali § 174.

Coniugazione § 75 e segg.; forme di coniug. contratta, accorciata e antiquata § 106; coniug. irregolare § 137 e segg.; difettiva § 145 e segg. — Coniug. perifrastica § 107.

conscius, col gen. § 213.

considere, con in coll'abl. § 235. 2. consilium est, coll'inf. o col gen. gerund. § 286. N. 1.

Consonanti: assimilazione di consonanti nella composizione delle parole § 185. 3 e N.; nella formazione del perf. e del supino § 76. N. 2 e 3.

constare, costare, coll'abl. e col gen. § 218. 2.

constituere, con in coll'abl. § 235. 2.
consuetudo est, con ut § 275. 2; coll'inf. o col gen. gerund. § 286.
N. 1; consuetudine, secondo l'usanza, § 224. 1.

consulo te e tibi § 204. N. 2.

contemtui esse, § 208.

contendere, sforzarsi, con ut § 275. 1. contentus, coll'abl. § 221. 2.

contingit, con ut § 275. 2.

contionibus, nel tempo delle adunanze, § 234. l. N. l.

convenire, radunarsi, in locum, § 235. N. 2; convenire aliquem, recarsi da uno, § 195. N. 1.

conviciari, col dat. § 204.

convincere, col gen. § 217.

Correlazione dei tempi § 246.

cosi detto, quem vocant ecc. § 238. 2. b. Costruzione secondo il senso coi nomi collettivi § 189. N. 4; coll'appos. e coi pron. § 191. 5. N. 2; tua ipsius soror, vestra omnium salus ecc. § 210. 2. N. 3.

creare, fare, eleggere, con doppio acc. § 197; pass. con doppio nomin. § 192. 2.

creber, usato per un avv. § 236. 2. crederes, avresti creduto, § 248. 3. a. N.

cum, prepos. aggiunta a pron. § 63.

1; § 66. N. 1. 2; per significare accompagnamento § 220. 1. N. 2; maniera § 224. 2 e 3; coi nomi di vestimenta, ivi. 3. N. 2; cum ferro, ivi.

cum (quum), congiunz. col congiunt.
§ 256. I; coll'indic. ivi. II; cum
e cum primum, quando, come
prima § 245. 2; cum - tum § 165;
§ 256. N. 2.

cupidus, col gen. § 213.

cupio, coll'inf. e coll'acc. coll'inf. § 269 e N. 1; cupere aliquem e alicui § 204. N. 2.

curare, con ut § 275. N. 1; col part.
fut. pass. in senso di fare § 281.
3. N.; cura ut perifrasi dell'imperat. § 265. N. 2.

## D.

damnare, § 217, e N. 1; con quod § 276. 4.

dare, con doppio dat. § 208; con dat. e acc. § 208. N. 2; § 197. 3.
N. 2; dare col part. fut. pass. § 281. 3. N.

Dativo § 203 e segg.; di vantaggio § 203; etico, ivi. N. 2; con medeor, persuadeo etc. § 204; coi verbi composti con preposiz § 205;

con circumdo ecc. (doppia costr.) § 206; con esse = avere § 207; del nome con mihi nomen est, ivi. N. 3; doppio dat. con esse, essere di, tribuere, mittere ecc. § 208; dat. solamente di cosa § 208. N. 1; dat. col pass. in luogo di ab § 209; del predicato con licet esse § 270. 3. N. 2; dat. gerund. coi nomi di dignità e uffizi § 287.3. decet, coll'acc. § 196. 2.

declarare, con doppio acc. § 197; pass. con doppio nomin. § 192. 2. dedecet, coll'acc. § 196. 2.

deesse, col dat. § 205.

defendere ab iniuria, e defendere iniuriam § 232. N. 2.

deficere, coll'acc. § 194; animo, a re publica, ivi. N. 2.

defungi, coll'abl. § 231.

delectari, coll'abl. § 221. 2; delectat me § 196. 3.

Deponenti: signific. § 95 e § 104; coniugaz. § 95 e segg.; perf. e sup. dei depon. § 133 e segg.; depon. con signif. rifless. § 104; part. perf. dei depon. con signif. pass. § 278. 3; con signif. di pres. ivi. 4. Derivazione di sostant. da verbi §

Derivazione di sostant. da verbi § 178; di sostant. da sostant. § 179; di sostant. da aggett. § 180; di aggett. da verbi § 181; di aggett. da sostant. § 182. 1 - 19; di aggett. da aggett. ivi. 20; di verbi da verbi § 183; di verbi da nomi § 184; degli avverbi § 158. 2; § 159. Desiderativi (verbi) § 183. 2.

Desiderativi (verol) § 16.

desistere, § 232. 1. desitus sum con un inf. pa

desitus sum con un inf. pass. § 146. N. desperare, § 194. 4.

deterrere, coll'abl. § 232. 1; con ne e quominus § 250. 3; § 253.

dextrā, § 233. 1; (in) dextra parte, ivi. 2. N.

dicere, chiamare, con doppio acc. § 197; pass. con doppio nomin. §192. 2; dicor costruz. pers. § 192. 5; § 273; diceres, avresti detto, § 248. 3. a. N.

dicesi che, dicor, trador, § 192. 5. dicto audiens sum alicui, § 203. 1. Dieresi nel verso § 298. 4.

dies, genere § 46; diem dicere col dat. § 208. N. 1; col dat. gerund. § 287. 2.

Difettivi (nomi) di casi § 47. II; di numero ivi. III - V.

differo a, son diverso, § 232. 1.N. 3. difficile est, sarebbe difficile, § 247. II. 1. N.; difficilis coll'inf., col

sup. in *u* o con *ad* col gerund. § 291; 288. N. 1.

difficile (sarebbe o sarebbe stato) coll'indic. § 247. II. 1 e 2.

diffisus, diffidando, § 278. 4. dignari, coll'abl. § 223.

dignus, coll'abl. § 223; dignus qui col cong. § 258; col sup. in u § 291.

di gran lunga, avanti un compar. o superl. § 54. 4 e 5.

diligens veritatis, § 214.

Diminutivi: sostant. § 179. 2; aggett. § 182. 20; verbi § 183. 4. Dimostrativi (pron.): declin. § 64 e 65; omessi o posposti nelle proposizioni relative § 238. 3; omessi nelle proposizioni participiali § 280. 2; espressi nelle medesime § 231. N. 1.

discernere a, distinguere, § 232. N. 3. distare a, differire, § 232. N. 3. distinguere a, distinguere, § 232.

N. 3.

Distributivi (numeri) § 58; uso coi nomi che hanno solo il plur. § 59. 3.

docere, con due acc. § 198. l e N.;

coll'acc. colli'nf. o con ut § 268 e N. 1.

docilis, con ad coll'acc. gerund. § 288. N. 1.

dolere, coll'abl. § 221. 2; coll'acc. § 194. N. 4; coll'acc. coll'inf. e con quod § 271; § 276.

domandare (verbi di) § 198. 2. N. e 3 con N. 1.

domus: declin. § 41; costr. come i nomi di città § 201. 1 e 2; domi bellique, domi militiaeque ivi. 2. donare: doppia costr. § 206.

donec, § 255. 1 e N.

dovere, espresso col partic. in -ndus § 107. N. 1 e 2; § 154. 4; dovrei, avrei dovuto, coll'indic. § 247. II. 1 e 2.

dubito num, dubito se; utrum - an, se - o; dubito - an = forsitan § 252. II. N.; § 176. N. 3. d; non dubito quin, non dubito che, § 252; (non) dubito coll'inf., non esito, ivi. II. N.

dubius viae, § 213. 2.

dubium non est quin § 252. II.

ducere, credere, tenere per, con doppio acc. § 197; stimare, col gen. di prezzo § 218. 1; attribuire a, con doppio dat. § 208.

dum, mentre, coll'indic. § 255. 1; col pres. § 245. 1; finchè, col congiunt. e coll'indic. § 255. 1; dum (ne), purchè (non) col congiunt. § 254. 3. [N. 2. — dum, aggiunto all'imper. § 264. dummodo (ne), purchè (non), col congiunt. § 254. 3.

#### E.

ecce, col nomin. e coll'acc. § 202. l. N. edicto, abl. assol. § 283. N. 3.

efficere, fare, con doppio acc. § 197; pass. con doppio nomin. § 192. 2; efficere, fare in modo, con ut § 275; dimostrare, provare, coll'acc. coll'inf. e con ut § 275. N. 3. effugere, § 194.

egere, coll'abl. § 229.

eius, eorum, suo, loro, § 238. 8. eligere, con doppio acc. § 197; pass. con doppio nomin. § 192. 2.

Elisione nel verso § 298. 6.

emere, coll'abl. e col gen. § 218. 2. en, col nomin. e coll'acc. § 202. 1. Epiceni (nomi) § 4. 6.

ergo, a cagione, col gen. § 164. N. 1. ergo, adunque, § 168. N. 1.

esclamazioni espresse coll'interiez. § 177; coll'acc. § 202; coll'acc. coll'inf. o con ut § 272 e N.; col cong. dubitat. § 248. 3 b.

esse, essere, coning. § 72 e seg.; composti di esse § 74; col dat. in senso di avere § 207; esse con doppio dat. § 208; col gen. di prezzo § 218. 1; est alicuius, è proprio, è dovere di uno, § 215. 1; esse col gen. gerund. § 286. N. 4; col dat. gerund. § 287. 2 e 3. N.; est qui, sunt qui col cong. § 260; esse con un avv. § 189. N. 5; esse, est, sunt omessi § 189. N. 3.

estensione espr. per l'acc. § 199.

et, e, § 165; nell'accoppiam. di tre
o più parole, ivi. N. 1; in senso
di etiam (et ipse) ivi. N. 3; et-et
ivi. 3; neque-et, et-rec ivi. N. 7;
et non e neque ivi. N. 4; et is
(quidem) § 238. 1.

età: dell'età di ecc. natus opp. gen. di qual. § 199. N. 2; maggior di età, natu maior, § 226. N. 1; età signif. da aggett. numerali § 61. 3.

Eterocliti e eterogenei nomi § 32. 6; § 41; § 42. 2; § 47 VI-VIII. etiam e quoque, posiz. e uso § 165. 2 e N. 3; nel senso di «si» § 176. 1.

etiamsi: Modo § 254, 5. N.

etsi: Modo § 254. 5. N.; coll'abl. assol. § 283. N. 1; come partic. coordinativa § 172. N. e § 254.

evadere, diventare, con due nomin. § 192. 2. a.

evenit, con ut § 275. 2.

excedere, uscire, con o senza prepos. § 232. 1; excedere modum, trapassar la misura, § 195. N. 1. excellere, segnalarsi, § 195. N. 2. existimare, stimare, tenere per, con doppio acc. § 197; pass. con doppio nomin. § 192. 2; existimor

costr. pers. § 273. expellere, § 232. 1.

empers, privo, col gen. § 212.

explorato, abl. assol. § 283. N. 3. exsisto, divento, con due nomin. § 192. 2.

exsultare, coll'abl. § 221. 2.

extremus, usato avverbialmente § 236. 2; extremum est ut § 275. 2. sauere: doppia costruzione § 206.

## F.

famulari, col dat. § 204. facio: passivo dei composti di facio § 144. 3; cfr. § 187 N.

fac ut o ne, perifr. dell'imperat. § 265, 2,

facere, fare, con doppio acc. § 197; in senso di stimare, col gen. di prezzo § 218. 1; in senso di fare, coll'infin. pass. o col partic. § 275. N. 4; facere ut § 275; facere non possum quin § 252. II.

facilis, coll'infin., col sup. o con ad

§ 288. N. 1 e § 291 N. facile avv. § 158. 2. b. N. factum volo, voglio che si faccia, § 274. 3.

fallit me, non so, § 196. 3; fallor, m'inganno, § 269 N. 5.

fare, facere, efficere, reddere con doppio acc. § 197. 1; fare con un infin., trad. per iubere coll'infin. pass. § 269. N. 2; per un verbo di modo finito (occidit fece uccidere) ivi; per curare col part. fut. pass. § 281. 3; pel pass. coi verbi riflessivi (tondeor, mi faccio tosare) § 269. 5; in senso d'introdurre a parlare od operare § 275. N. 4.

fari: coniug. § 149; fando audivi, so per udita, ivi.

fas, col sup. in  $u \S 291$ .

favere, col dat. § 204.

fecundus, ferax, fertilis, col gen. § 213.

fero: coniug. § 140; composti, ivi; fertur, feruntur, si dice, costr. pers. § 273.

fidere, col dat. § 203. 1; coll'abl. § 221. 2; fisus, fidando, § 278. 4. fieri: coniug. § 144; con doppio nomin. § 192. 2; con doppio dat. § 208; in senso di essere stimato, col gen. di prezzo § 218. 1; fieri alicuius, diventar proprio d'alcuno § 215. 1; fit ut, accade che, § 275. 2.

filius e filia omessi § 210. N. 5. flagitare: costr. § 198. 2.

flagrans cupiditate, § 221. 2. N. 1. fore = futurum esse, forem = essem § 153; fore ut per l'infin. fut. § 274. 4.

Formazione delle parole per derivaz. § 178 e segg.; per composiz. § 185 e seggal by GOOGLE

Frazioni: modo di esprimerle § 60. 2. frequens, usato per un avverbio, § 236. 2.

Frequentativi (verbi) § 183. 1. fretus, coll'abl. § 221. 2.

frui, coll'abl. § 231; fruendus pass. § 285. N. 1.

fugere, fuggire, § 194. N. 2; fugit me, m'è uscito di mente, § 196. 3. fungi, coll'abl. § 231; fungendus pass. § 285. N. 1.

Futuro: significato e uso § 244; fut. passato dopo simulatque, postquam ecc. § 245. N. 4; fut. proibit. con non § 265. N 1; supplem. al fut. cong. § 246. N. 6.

#### G.

gaudere, coll'abl. § 221. 2; coll'acc. coll'inf. o con quod § 271; § 276; gavisus, rallegrandosi, § 278. 4. genere, di stirpe, di nazione, § 226. N. 2.

Genitivo § 210 e segg.; gen. soggettivo § 210. 1; possessivo, ivi e N. 2-5; oggettivo, ivi, 2 e N.; ellittico, ivi. 5; gen. di qualità § 211; partitivo § 212. I; gen. di quantità, ivi, II; cogli avv. di luogo; ivi. N. 3; cogli aggett. § 213; coi partic. § 214; coi verbi di ricordanza § 216; con esse, fieri § 215. 1; § 207. 2; gen. del delitto o della pena § 217; di prezzo § 218; della persona con interest § 219; con piget, pudet etc. § 196; gen. del gerund. e del part. fut. pass. § 236.

genitus, con semplice abl. o con ex § 220. 3. N.

Gerundio: signif. e uso § 285 e segg.; gen. § 286; dat. § 287; acc. § 288; abl. § 289; mutato nel part. fut pass. § 285. 2.

gloriari, § 221. 2 e N. 2; coll'acc. coll'inf. o con guod § 271.

gratia, per cagione, posiz. § 164. N. 1; col gen. e mea gratia ivi e § 221. N. 1.

gratias agere e gratulari, con quod o acc. coll'inf. § 276. 4 e N. 1. gratificari, col dat. § 204.

gratificari, col dat. § 204. graviter ferre, coll'acc. coll'inf. o con quod § 271; cfr. § 276. 4. gratulari, con quod § 276. 4.

#### H.

habere, tenere per, con doppio acc. o pro § 197. 3; haberi, esser tenuto, con doppio nomin. § 192. 2: habere ludibrio, farsi giuoco di § 208. N. 1; habeo e mihi est § 207; habeor maximi, sono stimato moltissimo § 218; habere, ascrivere a, con doppio dat. § 208; col part. perf. pass. § 278. 5. habilis, col gerund. dat. o con ad § 287. 1; § 288 N. 1. haud scio an = forsitan § 175. N. 1; § 176. N. 3 d. hei, ahi, col dat. § 202. 1. N. hic, iste, ille § 64. 3 e N. honestus, col supino in u § 291. horrere, coll'acc. § 194. N. 4. hortor, con due acc. § 198. 3; con ut § 275. humi, in terra, § 201. 2.

## I. J.

iactare se, millantarsi, § 221. N. 2. id aetatis, di tale età, § 202. 2. id, idem col gen. di quantità § 212. II idem qui (ac atque), § 238. 2. a; § 170. N. 2.

idoneus, § 203. 1 e 2. N. 1; col gerund. (dat. o con ad) § 287; § 288 e N. 1; idoneus qui col cong. § 258.

— ier antica desin. dell'inf. pass. § 106. 8.

igitur, posizione § 168. N. 1.

ignarus, col gen. § 213; usato per un avverbio, § 236. 1.

ignorans, usato avverbialm. § 236. 1. ignoscere, col dat. § 204.

ille, hic, iste § 64. 3 e N.; illud col gen. di quantità § 212. II; illud Platonis, quel detto di Platone, § 238. 1

immemor, col gen. § 213.

immunis, coll'abl. con e senza a § 232. 2.

impedire, con quominus, ne e quin § 253

impellor, mi sento indotto, § 268 N. 5.

imperare, con ut o coll'acc. coll'infin. § 269 N. 3.

Imperativo, pres. e fut.; uso § 264; imperat. espresso in forma temperata, ivi. N. 2; in luogo d'una propos. condizionale, ivi. N. 3; nei divieti § 265; perifrasi dell'imperat. (cave, fac, cura ecc.) ivi. N. 1 e 2.

Imperfetto: signific. e uso § 241; imperf. indic. nelle locuzioni: io avrei dovuto, sarebbe conveniente ecc. § 247. II. 2; imperf. cong. in luogo del più che perf. ital. § 248. II. 3. a; § 260. N. 2.

imperitus, col gen. § 213.

Impersonali (verbi) § 154; coll'acc. e col gen. § 196; coll'acc. coll'inf. § 270. 1; imperat. dei medesimi § 154. 2. N. 1; participii, ivi. impertire, costr. § 206. 2. impetrare, con ut § 275. 1. implere, coll'abl. § 229. impos, col gen. § 213. in, prepos. con signif. di luos

in, prepos. con signif. di luogo § 200; § 201; § 233. 1; con signif. di tempo § 234. 1; coll'abl. dopo ponere, collocare § 235. 2.

inanis, col gen. § 213.

inauspicato, § 283. N. 3.

incensus (ira), acceso d'ira, § 221. 2. N. 1.

Incoativi (verbi): perf. e sup. § 129 e segg.; uscite § 183. 3.

incredibilis, con supino in u § 291. incumbere, § 205. N. 2

incusare, col gen. § 217.

Indeclinabili (parole) § 2 e § 47. I. indigere, coll'abl. § 229; col gen. ivi. N. 2.

indignari, coll'acc. coll'inf. § 271; con quod § 276.

indignus, coll'abl. § 223; col sup. in u § 291; indignus qui col cong. § 258.

Indicativo: signif. § 247; in luogo del cong. ital. § 247. II. 2; dopo sunt qui ecc. § 260 e N. 1; nelle proposiz. dipend. relative § 262. Indiretto (discorso) § 277.

induere: doppia costr. § 206.

inferior, infimus, usati per avverbi, § 236. 2.

Infinito usato come soggetto e oggetto § 266; dopo aggett. ivi. N. 4; infin. storico § 242. 2; acc. coll'infin. § 267; tempi dell'inf. § 274; infin. fut. dopo i verbi di sperare ecc. § 268. N. 2; infin. o gen. gerund. § 286. N. 1; inf. per ad col gerund. § 288. N. 2.

inire societatem, magistratum, § 195. N. 1.

initio, ab initio \$ 234. 1. N. 1.

iniuria, a torto, § 224. 3. N. 1. iniussu, senza comando, § 221. N. 1. inops, col gen. § 213. inquam, dico, dissi, § 148 e N. insidiari, col dat. § 204. insimulare, col gen. § 217.

inter in luogo del gen. part. § 212.
1. N. 3; col gerund. in senso di
« durante » § 288.

intercludere, doppia costr. § 206. 2 e N.

interdicere, § 229. 1. N. 2.

interesse rei, esser presente alla cosa § 205. N. 2; interest inter, v'è differenza fra, ivi; interest, importa, § 219; con ut o coll'acc. coll'inf. o coll'interrog. indir., ivi. N. 1 e § 270. 1 e N. 3; come si esprima la misura dell'importanza § 219. N. 2.

Interiezioni § 177.

interrogare, § 198. 3 e N. 1.

Interrogazione: partic. d'interrog. § 176; interrog. doppia § 176. 2; differenza fra le propos. interrogat. indirette e le propos. relative § 263. N. 3; interrog. nel discorso indir. espressa coll'acc. coll'inf. § 277. N. 1; interrog. dubit. nel cong. § 248. 3. b; dinotante indegnazione coll'acc. coll'inf. o con ut § 272.

inter se, § 238. 7. c. N. 3.

Intransitivi (verbi) § 70. II. 2; coll'acc. § 194. 3 e 4; § 195.

inveniuntur qui col cong. § 260. invidere, § 204 e N 1.

invitus, usato per un avverbio, § 236. 3.

— io, verbi della 3.ª coniug. in io § 105.

ipse, per un pron. riflessivo nel discorso indiretto § 277. 3; ipsius col possess. in senso di « suo proprio » § 238. 9; costruz. § 237. 2. irasci, col dat. § 204.

is, et is (quidem), atque is, isque, nec is § 238. 1; eius, suo, § 238.
7. b. N. e 8; is qui col perf. per il pres. § 245. 2. N. 3.

isole (nomi delle) § 200. 4 e N.; a § 201. 3.

iste, ille, hic § 64. 3 e N.

ita, sic, tam come differiscano § 170. 1; haud ita, non cost, § 175. N. 1.

ita vivam, § 248. 1. N. 2.

itaque, pertanto, e itaque, e così, § 168. N. 2.

iubere, coll'acc. coll'inf. § 269. N. 2; iubeor costr. pers. § 273. 1. iucundus, col sup. in u § 291; con ad col gerund. § 288. N. 1. iudicare. con doppio sec. § 197:

iudicare, con doppio acc. § 197; pass. con doppio nomin. § 192. 2; iudicor costr. pers. § 273.

iuratus, con giuramento, § 278. 2. iure, a ragione, § 224. 3. N. 1; tuo iure, di pien diritto, § 238. 9. N. iussu, per comando, § 221. N. 1. iuvare, coll'acc. § 194; iuvat me, mi piace, § 196. 3; iuvaturus § 77. III. N.

## L

laborare, aver male, essere travagliato, § 221. 2 e N. 2.

laetari, coll'abl. § 221. 2; coll'acc. coll'inf. o con quod § 271; hoc unum laetor § 202. 2.

laetus, coll'abl. § 221. 3; usato per un avv. § 236. 3.

lasciare, con un verbo rifless, trad, per patior § 269. N. 5.

l'inf. § 276. 4 e N. Gogle

Lettere: tempo da usarsi nello scriver Lettere § 243. N. 2. lew est ut & 275. libens per libenter § 236. 3. liber, coll'abl, con o senza a § 232. 2. liberare, liberare, coll'abl. con o senza a; assolvere, col gen. § 217. ticet, è lecito, coll'acc. coll'inf. o col solo cong. § 270. I e N. 1; mihi licet esse otioso ivi. N. 2. licet, benchè, col cong. pres. e perf. \$ 254. 5.

locare, allogare, coll'abl. e gen. § 218. 2; col part. fut. pass. § 281. 3. N.

locare, porre, con in coll'abl. § 235. 2. loco, senza in § 233. 1; loco parentis esse alicui, far da padre ad uno, § 233. 1 N.; locum capere col dat. gerund. § 287. 2; suo loco, a luogo opportuno, § 233. 1. N. longe, con un superl. § 54. 6; con verbi comparat. § 228. 2.

longum est, sarebbe troppo lungo, § 247. 1. N.

ludis, nel tempo dei giuochi, § 234. 1. N. 1.

Luogo: stato in luogo espresso per l'abl. con e senza in § 233. 1; moto verso un luogo § 200. 1; moto da luogo § 200. 2 e § 232; avverbi di luogo § 157.

#### MI.

mactare, doppia costr. § 206. magni, magno, gen. e abl. di prezzo \$ 218. maledicere, col dat. § 204.

mandare, con ut § 275. 1; col part.

fut. pass. § 281. 3. N. mandatu meo, per mio incarico §

221. N. 1.

maneo, con doppio nomin. § 192. 2. a. maximi, gen. di prezzo § 218. mederi, col dat. § 204.

medius, usato per un avverbio, § 236. 2.

memini, coniug. § 146; col gen. § 216 e N.; coll'inf. pres. § 274. 2. memor, col gen. § 213.

memorabilis, col sup. in u § 291. metuo, ho timore, te, di te, tibi, per te § 204. N. 2; con ut e ne § 250. 3.

miles per milites § 189. N. 7. militiae, in guerra, § 201. 2. minari, col dat. § 204; coll'acc. coll'inf. fut. § 268. N. 2. minimo, abl. di prezzo § 218. 2. minor, minimus natu, § 226. N. 1. minoris, minimi, gen. di prezzo

§ 218. minus, minimum col gen. di quantità § 212. II.

mirabilis, col sup. in u § 291. mirari, coll'acc. coll'inf. o con quod

§ 271. mirum quantum, coll'ind. § 263. N. 2.

misereor, con quod o coll'acc. coll'inf. § 276. 4.

miseret, § 196. 1. [3. N. mittere, col part. fut. pass. § 281. moderari aliquid, ordinare, governare; sibi, moderarsi, § 204. N. 2. Modi del verbo § 71.

modo (ne), purchè (non), col cong. § 254. 3.

moleste ferre, coll'acc. coll'inf. e con quod § 271; cfr. § 276. 4. moltissimi, infiniti ecc., sewcenti § 57 l. N.

molto: avanti un comparat. § 54\3. monere, con doppio acc. o con de, § 198. 4 e § 216. 2. N. 1; con w

§ 275. Ingitized by Google

monitu alicuius, § 221. N. 1.
mori, con doppio nomin. § 192. 2;
mortuus, dopo la morte, § 236. 1.
mos e moris est con ut § 275. 2;
coll'inf. e col gen. gerund. § 286.
N. 1; graeco more § 224. 1.
multare, coll'abl. § 217 e N. 1.
multo, avanti a comparat. e superl.
§ 54. 3 e 4; con verbi di comparazione, § 228.
multum, col gen. § 212. II; per multo
§ 228. N. 2

#### N.

nam, namque, enim § 169. nasci, con doppio nomin. § 192. 2. natione, di nazione § 226. 2. natu, d'età, § 226. N. 1. natura e a natura § 220. 3. N. natus, coll'abl. sempl. e con a § 220. 3. N.; natus, in età di, § 199. N. 2. ne col cong. § 250. 1; dopo i verbi di temere § 250. 3; per quominus § 253; ne quis per ut nemo § 175. N. 3. ne, partic. interrog. enclitica § 176; coll'acc. coll'inf. nelle esclamazioni di maraviglia ed indegnazione § 272. nec, nè, e non, § 165; nec — nec, nė — nė, ivi. 4; necne, o no, § 176. 2; nec is § 238. 1. necesse est, coll'acc. coll'inf. e col cong. § 270. e N. l. nedum, non che, col cong. § 254. 4. nefas, col sup. in u § 291. Negative (particelle) § 175; col cong. § 248; con utinam § 254. 1; con dummodo, ivi. 3; due negazioni nella stessa proposiz. § 175. N. 4. nemo, nullus, neuter § 68. 5 e N. 1; nemo difettivo § 47. II. 2; nemo non e nonnemo § 175. N. 4; nemo est qui col cong. § 260.

neque; vedi nec; neque e neve § 175 N. 1; § 250. 2. N.

nequeo, coniug. § 143; forme pass. coll'inf. pass. ivi. N.

ne-quidem, § 175 e N. 5.

nescio an = forsitan § 176. N. 3. d; nescio quis, nescio quomodo coll'indic. § 263. N. 2.

nescius, usato per un avverbio, § 236. 1.

neve = et ne § 175. N. 1: § 250. 2. N. Neutri (verbi) = intransitivi § 70. II. 2.

Neutri (nomi): agg. neutri nel sing. in luogo d'avv. § 158. 2. c; agg. e pron. neutri nel plur. in luogo del sing. ital. § 191. 6; pron. e agg. neutri usati come sostant. col gen. § 212. II.

Neutro passivi (verbi) § 144. N. 1. nihil-non e nonnihil § 175. N. 4; nihil col gen di quantità § 212. II; nihil est quod, col cong. § 260. nihili e nihilo coi verbi di valore o prezzo § 218.

nimium, col gen. di quantità, § 212. II; nimium quantum = plurimum coll'indic. § 263. N. 2.

nisi e quam § 171; nisi e si non ivi. N. 1; non—nisi, § 175. N. 4; nisi quod, § 276. N. 2.

niti, appoggiarsi, coll'abl. § 221. 2; sforzarsi, con ut § 275.

noli coll'infin. per esprim, divieto § 265. N. 1.

nomen est, datur, ecc. § 207. N. 3. nominare, chiamare, con doppio acc. § 197; pass. con doppio nomin. § 192. 2. c.

Nominativo § 192. 2 5 nomin. coll'infin. § 92. 4 5 § 273.

non, § 175. N. 1; non est quod, col cong. § 260.

non magis quam, non minus quam signif. § 175. N. 8.

non modo, § 175. N. 6 e 7. non quo, non quod, col cong. § 251.

non solum (modo, tantum) — sed stiam § 167.

nos per ego; noster per meus § 189. nubere, col dat. § 204. [N. 7. nudare, coll'abl. § 229. 1.

num, partic. interrog. § 176. 1.
Numerali § 55 e segg.; cardinali e ordinali § 55; declin. § 56 e 57.

1; ordinali a denotare l'anno e l'ora § 57. 2; distributivi § 58; uso § 59; avv. moltiplicativi § 58; aggett. moltipl. § 60. 1; proporzionali § 60. 2; avv. numerali a denotare la classe, l'età, spazio

di tempo e ripetizione § 61. numero, in numero, § 226. N. 2; numero parentis esse alicui, § 233. N.

nuntiare, con un nome di luogo
§ 235. N. 2. nuntior costr. pers.
§ 273. 2; nuntiato abl. ass. § 283.
N. 3. nunquam non e nonnunquam § 175. N. 4.

## 0.

e, § 166; o-o, ivi; nelle interrog. § 176. 1, 2 e N. 3.

obedire, col dat. § 204.

obire negotium; diem supremum obire, § 195. N. 1.

oblivisci, § 216.

obsequi, col dat. § 194. N. 1; § 204.
obsistere, con quominus, ne. quin
§ 253.

obstare, con quominus, ne, quin § 253. obtrectare, col dat. § 204.

occultus, per occulte § 236. 1.

officere, con quominus, ne, quin
§ 253.

olere, coll'acc. § 194. N. 4.

operamdare, col dat. gerund. § 287.2. opinione celerius, § 227. N. 2. opitulari, col dat. § 204.

oportet, coll'acc. coll'inf. e col semplice cong. § 270 e N. 1

optare, con ut § 275.

optimus, col sup. in u § 291.

opus est, § 230; col sup. in u § 291.

orare, § 198. 2 e N. 2; con ut, ne,
§ 275.

orbare, coll'abl. § 229.
ordine, ordinatamente, § 224.3. N. 1.
oriundus, con a § 220.3. N.
ortus, con semplice abl. e con ex
ed a § 220.3. N.
o si, oh se! col cong. § 254.1.

#### P.

ostendere, con doppio acc. § 197

paene, quasi, col perf. indic. § 247. 3.
Paesi (nomi di), costr. § 201. 3.
par, atto a, col dat. gerund. § 287.
paratus, coll'infin. § 266. N. 4.
parcere, col dat. § 204.
pars, partim collett. col predic. nel
plur. § 189. N. 4.
particeps, col gen. § 213.

Participio fut. att. formato da un supposto supino regolare § 77. III.

I. N.; participii di verbi impers.
§ 154. 2. N. 1; part. pres. att. col genit. § 214; signif. e uso dei participii § 278 e segg.; part. perf. pass. con signif. att. § 278. 2; in qualità d'aggett. ivi; part. perf. dei depon. con signif. att. e pass. ivi. 3; con signif. di presente ivi. 4; part. perf. pass. con acceo in

luogo del perf. attivo ivi. 5; costr. participiale attrib. e assol. § 279. 2 e 3; § 283; partic. in luogo di una propos. relat. § 280; in luogo d'una propos. secondaria avverbiale § 281; risolto per mezzo di «e» § 282. 1; per « senza che» ivi. 2; per un sostant. verbale, ivi, 3 e N. 1; part. fut. pass. con dare, tradere ecc. § 281. 3; in luogo del gerund. § 285. 2; di utor, fruor, ecc. in signif. pass. ivi. N. 1; part. in urus con eram, fui per il cong. ital; § 247. 2. b. parum, col gen. di quant. § 212. II. parvi, parvo coi verbi di valore e di prezzo § 218; § 222. Passivi con signif. rifless. § 104; § 268. N. 5; § 269. N. 5. pati, soffrire, permettere, lasciare, coll'acc. coll'inf. § 269. patiens, col gen. § 214. patrocinari, col dat. § 204. Patronimici (nomi) § 179. 10. paulum, col gen. § 212. II; paulo, con un compar. § 54. 1. pauper, col gen. § 213. pendēre animi e animis, § 213. 2. pendere, stimare, col gen. di prezzo § 218. 1. per denota lo stromento § 220. 1. N.; il modo § 224. 2. N. e 3. N. 1: la durata del tempo § 199. N. 1; forma verbi trans. § 195. per, avanti ai nomi d'affetto si tra-

duce coll'abl., o con un partic., o con una prepos. § 221.

Perfetto: formazione § 76; mutazioni del tema del pres. nel perf. § 76. II. N l. 2. 3; perf. irregolari § 108-136; quantità della penultima sillaba del perf. § 292. 6. N.; signif. e uso del perf. § 240; perf. legico e storico ivi. 1 e 2;

perf. indic. dopo alcune congiunzioni § 245. 2; usasi in sua vecel'imperf. o il piuccheperf. ivi. N. 2; anche il pres. storico ivi. N. 1; anche il fut. passato ivi. N. 4; perf. per il pres. col cong. potenziale § 248. 3. a; con is qui e nei composti con cunque § 245. N. 3; perf. e pres. cong. in luoge del fut. cong. § 246. 6. a.

perficere, ottenere, con ut § 275.
perfrui, coll'abl. § 231.
perhibeor costr. pers. § 192. 5 e § 273.
periculum est ne, § 250. 3.
peritus, col gen. § 213.
permagni, gen. di prezzo § 218. 1.

permagni, gen. di prezzo § 218. 1. permissu alicuius, § 221. N. 1. permittere, con ut § 275. persuadere, col dat. § 204 e N. 1;

con ut e acc. coll'inf. § 268. e N. 1; persuasum habeo, mihi persuasum est, § 278. 5. N.

petere, § 198. 2. N. 1; con ut § 275. piget, § 196. 1.

Piuccheperfetto: signif. e uso § 243; in luogo dell'imperf. ital. nelle propos. secondarie § 243. N. 1; in luogo del perf. nelle lettere, ivi. 2; dopo simulatque, ecc. § 245. 2.

plenus, col gen. § 213. pluit, coll'abl. § 229. 1. N. 2.

Plurale dell'aggett. neutro in luogo del sing. ital. § 191. 6; del verbo col soggetto collett. nel sing. § 189. N. 4; del sostant. in luogo del sing. ital. § 191. 7; nos per ego § 189. N. 7. — Nomi sost. che hanno solo il plur. § 47. IV; coi numerali distribut. § 59. 3; che hanno nel plur. un senso diverso dal sing. § 47. V.

plurimi, pluris gen. di prezzo § 218 1 e 2. Digitized by GOOGE plurimo abl. di preszo § 218. 2. plurimum col gen. di quantità § 212. II.

plus, sostant. difett. plures, plura sost. e agg. § 52. 1. N.; plus col gen. di quantità § 212. II; plus aequo, § 227. N. 2; plus minus (ve), § 166.

poenitet, § 196. 1.

ponere, con in coll'abl. § 235. 2. poscere, § 198. 2.

Possessivi in luogo del gen. sogg. e ogg. § 210. N. 3; rinforzati con ipsius, omnium, unius ecc. ivi e § 238. 9; omessi § 238. 9; meum est, tocca a me, è mio dovere § 215. 2.

possum, coniug. § 138; posse usato come inf. fut. § 274. 4. N.; possum, poteram, potrei, avrei potuto, § 247. II. 1 e 2..

post nelle indicazioni di tempo § 234. 2 e N. 1; post in composizione con verbi col dat. § 205.

postquam, posteaquam, col perf. indic. § 245. 2; col fut. passato, ivi. N. 4; col piuccheperf. ivi. N. 5; dopo un abl. di misura § 234. 2. N. 1.

postulare, accusare, col gen. § 217; chiedere, § 198. 2. N. 1; con ut § 275.

potere: potrei, avrei potuto, espr. per l'indic. § 247. II. 1 e 2.

potiri, coll'abl. § 231; rerum, ivi.
 N.; part. in - ndus passivo § 285.
 N. 1. [278. 2.

potus, che è e che ha bevuto, §
praebere, mostrare, con doppio acc.
§ 197. 3.

praecedere, col dat. e acc. § 195. N. 2.

praecipere, prescrivere, con ut § 275. 1.

praeditus, coll'abl. § 229.

pracesse, col dat. gerund. § 287. 2. pracesens, usato per un avverbio, § 236. 1.

praestare, superare, § 195. N. 2; fare, mostrare, con doppio acc. § 197.

praeterit me, § 196. 3.

praetermittere non possum quin, § 252. II.

praeterquamquod, § 276. N. 2. pransus, che ha fatto colazione, § 278. 2.

precor ut, § 275.

Predicato § 189. II; predic. nel plur. dopo un soggetto collett. nel sing. ivi. N. 4; concordanza del verbo col nome del predic. ivi. N. 6; predic. nelle proposiz. aventi più soggetti § 190; nelle apposiz. § 191. 4 e 5; casi del nome apparten. al predic. con un infin. § 192. 3; § 266. N. 2 e 3; con licet esse § 270. 3. N. 2.

pregare (verbi di), costr. § 198. 2 e 3. Preposizioni: coll'acc. § 161; coll'abl. § 162; coll'acc. e abl. § 163; uso § 164; posizione ivi; preposiz. usate avverbialm. e viceversa § 164. N. 2; preposiz. nelle composiz. § 185. 5. N.; in luogo del gen. ogg. nell'ital. e lat. § 210. 2. N. 1; in luogo del gen. partit. (ex, de, inter) § 212. I. N. 3; coll'abl. di stromento e di agente § 220. l e 3; in luogo dell'abl. di causa § 221. 2. N. 2; preposiz. ital, espresse per participii § 221. N. 1; prepos. col gerund. § 286 - 289; prepos. ripetute o sostituite da altre affini nei verbi composti § 205. N. 2.

Presente: signif. e uso § 239. 2;
dopo dum § 245. 1; pres. storica

§ 242. 1; dopo congiunz. (tosto che) § 245. 2. N. 1; pres. cong. per l'imperf. nel discorso indiretto § 277. N. 3; pres. e perf. cong. per il fut. cong. § 246. N. 6. a. Prezzo § 218. 2 e § 222.

prima, espr. con agg. § 236. 2; § 237. 2.

princeps, usato per un avverbio § 236. 2.

principio; a principio, § 234. 1. N. 1. prior e primus, usati per un avverbio § 236. 2.

priusquam, § 255. 2.

privare, coll'abl. § 229.

pro, § 203. N. 4; pro nihilo putare; pro hoste habere, § 197. N. 1. prohibere, con sempl. abl. e con a § 232. N. 2; coll'acc. coll'inf. § 269; con quominus, ne, quin § 253; coll'inf. ivi. N. proinde, § 168. N. 1.

promettere (verbi di) coll'acc. coll'inf. fut. § 268. N. 2.

Pronomi: uso particolare dei pron. § 238; omissione dei pron. person. che fauno da soggetto § 74. 3; § 189. N. 1; pron. neutri col gen. di quantità § 212. II; concord. dei pron. col loro sostant. § 191. 2. prope, quasi, col perf. indic. § 247. 3. prope est con ut § 275. 2.

propior e proximus, § 203. N. 1; propior usato per un avverbio § 236. 2.

proponere, col part. fut. pass. § 28].
3. N.

Proposizioni: propos. relative con o senza il pron. dimostrat. § 238. 3; ad esprimere le locuzioni ital. «così detto, sopra riferito » ecc.; ivi. 2. b; in luogo di «secondo, atteso » ecc. ivi. 2, c; diverse dalle domande indirette § 263. N. 3;

espresse nel discorso indir. col·
l'acc. coll'inf. § 277. 4. N. 2;
persona del verbo nelle propos.
relat. § 238. 4; propos. relat. nel
cong. § 257; prop. relat. secondarie nel cong. o nell'indic. §
262. — Prop. consecutive § 246.
N. 2. — Prop. condizionali § 247.
2 e § 248. 3. c e N.; prop. condiz. disgiuntive § 247. 5. - Prop.
finali § 290. 2; § 286. 2; § 288.
proprio, mio proprio ecc. § 238. 7.
b e 8.

proprius, col dat. e col gen. § 203 e N. 1.

prospicio, prevedo e provvedo, §
204. 2.

prostare, essere in vendita coll'abl. e gen. § 218. 2.

provideo, prevedo e provvedo, § pudet, § 196. 1. [204. 2. pueritia (in) e extrēma pueritia, § 234. 1. N. 1.

purus, coll'abl. con o senza ab § 232. 2.

putare, con doppio acc. § 197; pass. con doppio nomin. § 192. 2; putor costr. pers. § 192. 5; § 273; putatur alicuius, omesso esse, § 215. N. 1; putares, avresti creduto, § 248. 3, a. N.; putavi, putaram, avrei creduto, § 247. 2. a, puto, stimo, col gen. di prezzo § 218. 1.

## Q.

quā, per qual via, § 233. 2. N. quaero, domando, ex (ab) aliquo § 198. 2. N. 1.

quaeso, prego, § 152; serve a mitigare l'imperat. § 264. N. 2. quam, che, con un comparat. § 54. 2; omesso con minus, plus, am-

plius, longius § 227. N. 2; quam per postquam § 234. 2. N. 1; quam col superl. § 54. 6; quam e ut come differiscano § 170. N. 1. quamlibet, col cong. § 254. 5. quamquam, coll'indic. § 254. 5. N.; coll'abl. assol. § 283. N. 1; come partic. coordinat. § 172. N.; § 254. 5. N. quamvis, § 172; col cong. § 254. 5. quando, espresso per un'apposizione avverbiale § 191. 4. b. quanti, gen. di prezzo § 218; quanti habitas ? § 222. quanto - tanto § 228. N. 1. quantum col gen. di quantità § 212. II. quantumvis, col cong. § 254. 5. quantunque, trad. per cum § 256. 2. quasi, come se, col cong. § 254. 2. que, e, § 165; non si suole affiggere a preposizioni, ivi. N. 2. quello, seguito da gen. si omette § 210. 2. N. 4. queri, coll'acc. coll'inf. e con quod § 271 e 276. 4. queo, § 143. qui antico abl. § 66. N. 2; quicum ivi. quil e quis? differenza § 67. 1. N. qui, quae, quod. V. Relativo (pronome). quicumque e quisquis differ. § 68. 1. N.; quicumque coll'indic. § 247. 4. quid col gen. di quantità § 212. Il e N. 1; = a che? § 202. 2. quid est quod, col cong. § 260. quidam, § 68. N. 3. quidem, § 172. N. quidquam col gen. di quantità § quidquid, col gen. di quantità §

212. II.

quin, che non, senza che, col cong.

§ 252. 1; § 282. 2; in sua vece qui non, quod non, ut non, ivi: quin dopo non dubito ecc. § 252. 2; per quominus § 253. N.; non quin, non già che non, § 251. quis abl. per quibus § 66. 2. quis, aliquis, quisquam § 68. N. 2. quis? e qui? § 67. 1. No; e uter? ivi. 3; quis est qui col cong. § 260. quisnam? quinam? § 67. 2. quispiam, § 68 e N. 3. quisquam e ullus, § 68. N. 3. quisque, quivis e quilibet, § 68; ut quisque — ita quisque col superl., quanto — tanto, § 228. N. 1. quisquis coll'indic. § 247. 4. quo, affinchè, col cong. § 251; non quo (non), non già che (non), ivi quo-eo, quanto-tanto, § 228. 1. quoad, coll'indic. o col cong. § 255. 1. quocumque, coll'indic. § 247. 4. quod, che, § 276; quod o acc. coll'inf. coi verbi d'affetto, ivi e § 271; quod o ut dopo accedit, aggiungi che, § 276. N. 3; non quod, non già che, col cong. § 251. quod, col gen. di quantità § 212. II. quod, perchè, col cong. § 261; quod diceret, putaret ecc. ivi. N. quominus, che, col cong. § 253; in sua vece ne e quin, ivi. N. quoque, anche, § 165. 2 e N. 3. quotquot coll'indic. § 247. 4. quum; v. cum.

#### R

Radice, radicale § 178.

rarus per raro, di rado, § 236. 2

ratione et via, § 224. N. 1.

ratus, § 278. 4.

recens, recentemente, avv. § 158

2. b.

recordari, § 216. rectā, dirittamente, § 233. 2. N. recusare, con quominus, ne, quin § 253.

reddere, con doppio acc. § 197. redimere, coll'abl. e gen. del prezzo § 218. 2.

redundare, coll'abl. § 229. refercire, coll'abl. § 229.

refert mea, tua ecc., § 219; coll'acc. coll'inf., con ut e con domande indirette § 219. N. 1; § 270. N. 3.

refertus, coll'abl. § 213. N. 1. Relativo (pronome).: concord. col nome del predicato § 191. 2 e 3; in luogo di et is, nam is, sed is ecc. § 238. 6; dopo idem ivi. 2. a; per ut ego, ut tu, ut is ecc. § 257 e 258; per cum ego § 259. religioni habere, § 208. 1.

reminisci, col gen. § 216.

renuntiare, proclamare, con doppio acc. § 197; pass. con doppio nom. § 192. 2.

reperiuntur, qui col cong. § 260. reprehendere, con quod o coll'acc. coll'inf. § 276 e N. 1.

restat, con ut § 275. 2.

revertor, perf. reverti § 135. 15. reum facere, col gen. § 217; reus capitis, ivi.

Riflessivi (pronomi: sui, sibi, se, suus), § 63. 4; § 238. 7; in luogo dei pron. ital. egli, ella ecc. § 268. N. 4; nel discorso indiretto § 277. 4; non sono usati nelle proposizioni consecutive § 238. 7. N. 2.

ridere aliquem, § 194. N. 4. Risposte § 176. 1. ritu, a modo, § 224. 1.

rogare, pregare, § 198. 3 e N.; con ut, ne ivi. 2 N. 2 e § 275. 1; interrogare, § 198. 3.

rudis, col gen. § 213.

rus, costr. come i nomi di città § Singolare del sostant: in lungo del 201.1.

salve, § 150. 3.

sarebbe o sarebbe stato giusto, conveniente ecc. coll'indic. § 247. II. satis, col gen. di quantità § 212. II; satis esse col dat. gerund. § 287. 2; satius, meglio, § 160. 3. satisfacere, col dat. § 204.

sciens, usato per un avverbio, § 236. l e 3. N.

se. Vedi Riflessivi (pronomi). se, se - o, se - o non § 176. secernere, seiungere, separare col-

l'abl. § 232. N. 3.

secius, meno, avv. § 169. 3. secondo, atteso, espr. per una propos. relat. e per pro § 238. 2. c. sed, § 167; sed tamen, sed enim ivi. N.

semideponenti (verbi) § 115 e 122. IV. sententia mea, ex mea sententia § 226. 2.

senza, senza che § 282. 2; § 252. 1. sequi, e composti coll'acc. § 194 con N. I; sequitur ut § 275.

servire, col dat. § 204. servitutem servire § 194. N. 3. setius, meno, § 160. 3. N.

sexcenti in senso di « moltissimi, infiuiti » § 57. 1. N.

si, modo di esprimerlo in lat. § 176.1. si, coi verbi § 192. 6; § 154. 4.

si minus, se no, § 171 e N. 1; si non per nisi ivi. N. 1; si quis, si quisquam § 68. N. 2.

sic, ita, tam, differenza § 170. N. 1. silentio, § 224. 3. N. 1.

similis, col dat. e col gen. § 203. N. 1.

simulac, simulatque, tosto che, § 245. 2 e N. 1 - 4.

sin autem, § 171 e N. 1.

sine ulla spe, § 68. N. 3. sinere, coll'acc. coll'inf. § 269; sinor

costr. pers. § 273. 1.

plur. § 189. II. N. 7; nomi che

hanno solo il singolare § 47. III. sinistra, a sinistra, § 233. 1. sis per si vis aggiunto all'imperat.

§ 141. N. 1; § 264. N. 2

sitire, coll'acc. § 194. N. 4.

sive, o, § 166; sive — sive, sia che
- sia che, coll'indic. § 247. 5.
sobrius usato per un avverbio § 236. 3.

sobrius usato per un avverbio § 236. 3. sodes, aggiunto all'imper. § 264. N. 2. Soggetto § 189. 1; si omette, ivi.

II. N. 1; sogg, dell'inf. nell'acc. § 266. N. 1.

solito magis, più dell'usato, § 227. N. 2.

solitus, che suole, solendo § 278. 4. sollicitor, coll'acc. coll'inf. e con quod § 271.

solo, solamente, espresso per un aggett. § 236. 2; § 237. 2; espresso per non-nisi § 175. N. 4.

per non-nisi § 175. N. 4.
solvendo non esse, § 287. 3. N.
solus, soltanto, § 236. 2; § 237. 2.
Sostantivi: § 2. 1; generi § 3; sostant. comuni § 4. 4; mobili, ivi.
5; epiceni ivi. 6; difettivi e sovrabbondanti § 47; verbali § 178; denominativi § 179; astratti di aggett. § 180; sostant. usati come aggett. § 48. N. 1; concordanza

degli aggett. § 191. studere, col dat. § 204.

suadere, col dat. § 204. succurrere, col dat. § 204.

suddetto § 238. 2. b.

sui, sibi. Vedi Riflessivi (pronomi). sumere, con doppio acc. § 197.

suopte, suapte § 69. 1. N. 2.

superare, esser superiore § 195 N. 2. superest, con ut § 275. 2.

supergredi, supervadere, coll'acc. § 195. N. 1.

superior, usato per un avverbio, § 236, 2.

Snperlativo: regolare § 50; in errimus, illimus, entissimus § 51; altre anomalie § 52. 1-4; espresso per maxime § 53; nel siguif. del posit. con « molto » § 54. 1; rinforzato ivi. 5. 6; senza positivo § 52. 4. 5; senza compar. § 53. N. 1; mancante § 53. N. 2 e 3; coll'abl. di misura § 228; col gen. part. § 212. 1; superl. degli avv. § 160; superl. degli agg. di luogo, di avv. e locuzioni avverbiali § 236. 2.

Supino: § 76. II e N. 2 e 3; sup. irregolari § 108 e segg.; quantità della penultima sillaba § 292. 6. N.; supino in un, § 290; supino in u, § 291.

supplicare, col dat. § 204.

suus. Vedi Riflessivi (pronomi); suo loco, suo anno § 233. N. 1; § 238. 9. N. 1.

#### T.

tacitus, usato per un avverbio § 236. 1. taedet, § 196. 1.

talis - qualis § 69. 2 e N. 2.

tam, sic, ita differenza § 170. N. 1. tam - quam, § 165.

tamquam, come se, col coug. § 254. 2. tanti gen. di prezzo § 218; tanti est, ivi. 2. N.

tantum col gen. di quantità § 212 Il; per tanto § 228. N. 2; tantum abest ut - ut, § 275. 2. N. 2.

tantus - quantus § 69. 2 e N. 2. Tema § 178.

temperare aliquid; temperare sibi § 204. 2.

Tempi del verbo § 71. II; uso dei tempi § 239 e segg.; tempi principali e secondarii § 239. 1; tempi nelle propos. dipendenti § 246; nelle prop. consecutive, ivi. N. 2; nel discorso indiretto § 277. 2. 3 e N. 3; dopo il presente storico § 246. N. 3; § 277. N. 3; nelle propos. dipendenti dopo un inf., partic., aggett. o sostant. § 246. N. 4; in propos. dipend. ipotetiche, ivi. N. 5; nelle lettere §

243. N. 2; dopo i verbi di temere § 250. 3. N. 2; nelle propos. condizionali § 247. 2; § 248. 3. c; con utinam, quasi, dummodo, licet § 254; con antequam, priusquam § 255. 2; con cum § 256; uso dei tempi diverso dall'ital. § 243. N. 1; § 244. 3; tempi dell'infin. § 274.

templum omesso § 210. N. 5. tempus est coll'infin. e col gen. gerund. § 286. 1.

teneo col part. perf. pass. pel perf. att. § 278. 5.

terra marique, § 233. 1.

terreo, distolgo, con ne § 250. 3. Tesi § 298. 1.

timeo, te, tibi § 204. N. 2; con ut o ne § 250. 3.

tollo, perf. e sup. § 140 in fine. tosto che, § 245. 2.

toto mari, tota Italia senza in § 233. 1; totus usato per un avverbio § 236. 2.

tradere, col part. fut. pass. § 281. 3; traditur, si dice, § 192. 5; § 373. trans forma verbi transit. § 195. Transitivi (verbi); § 70. II. 1. trepidus, usato per un avverbio §

236. 3. tribuere, con doppio dat. § 208. triumphare, coll'abl. § 221. 2. troppo, espresso pel comparat. § 54.

1; troppo grande da ecc. § 257. N. tum - tum, § 165.

#### U.

ubi, ubi primum, come, tostochè § 245. 2 e N. 1 - 4.

ubi terrarum, gentium, in qual paese § 212. II. N. 3.

ubicunque, coll'indic. § 247. 4. udire, costr. coll'inf.. con cum e col part. § 281. 4. N. 2.

ullus e quisquam, § 68. N. 1 e 3.
-um per grum § 15. 2; per -orum

§ 25. 3; nei numerali distributivi § 59. 4.

-undus per -endus § 106. 6. universus, usato per un avverbio § 236. 2.

uno - altro § 238. 7. c. N. 3.

unus nel plur. § 59. 3; unus ex, de, oppure col gen. § 212. I. N. 3; unus, soltanto, § 236. 2.

urbs attrib. e apposiz. dei nomi proprii di città § 200. N. 1 e 2.

usui esse, § 208. ]

ut, affinche, cost che, sebbene, col cong. § 249; ut, che, § 275; che non, dopo i verbi di temere § 250. 3; che, dopo alcuni verbi di dichiarare § 268. 1; nelle esclamazioni o domande di disdegno § 272. N.; omesso § 275. N. 1; ut oppure acc. coll'inf. Vedi Acc. coll'inf.; ut o quod con accedit § 276. N. 3; ut ne, affinche non § 250. 1. N.; ut non, che non (conseguenza) § 250. 2; senza che § 282. 2. N.

ut, tosto che, § 245. 2 e N. 1-4. ut, come, e quam come differiscano § 170. N. 1.

utcumque, coll'indic. § 247. 4. uter, qual dei due, e quis § 67. 3. uterque frater; quorum uterque § 212. I. N. 1.

uti, coll'abl. § 231; utendus pass. e costr. imperson. § 285. N. 1. utilis, § 203. 1. 2. N. 1; col dat. gerund. § 287; con ad coll'acc. gerund. § 288. N. 1; col sup. in u § 291.

utinam (non, ne), col cong. § 254. 1; § 248. I. 1. N. 1. ut primum, tosto che. Vedi ut. utrum partic. interrogat. § 176. 1

e 2.

#### V.

vacare, coll'abl. § 229. 1; col dat. § 204. [232. 2.

vae, col dat. § 202. 1. N. 1.

vale, addio, § 150. 3.

vapulo, son battuto, § 144. N. 1.
vs e vsl, o, § 166; vsl - vsl, o - o,
ivi; vsl, anche, avanti compar. e
superl. § 54. 5.

vedere, coll'inf., con cum o col part.

§ 281. 4. N. 2.

velut si, come se, col cong. § 254. 2.
rendere, coll'abl. e gen. di prezzo
§ 218. 2.

venire, con doppio dat. § 208.

venire, esser venduto, § 142. 3; § 144. N. 1; coll'abl. e gen. di

prezzo § 218. 2.

venit mihi in mentem alicuius, § 216. Verbi: generi § 70. I; Modi, Participiali, Tempi e Numeri § 71; forme fondamentali § 75; verbo finito e infinito § 71; verbi transit. e intrans. § 70. II; neutropassivi § 144. N. 1; semidepon. § 115 e § 122. 20; anomali § 137 e segg.; difettivi § 147 e segg.; impersonali § 154; verbi verbali § 183; frequentativi § 183. 1; desiderativi ivi. 2; incoativi ivi. 3; perf. e sup. degl'incoat. § 129 e segg.; diminutivi § 183. 4; denominativi § 184; intrans. coll'acc. § 194; § 195; verbi d'affetto coll'abl. § 221. 2. N. 1 e 2; con guod o coll'acc. coll'inf. § 271; § 276; verbi di temere con ut, ne § 250. 3; verbi di ricordanza § 216; di allontanamento, § 232. 1 e N. 1-3; di stimare, comprare §§ 218 e 222; di sentire e dichiarare, coll'acc. coll'inf. § 268; verbi nel pass. costr. person. § 273; verbi con ut § 275; col dat. gerund. § 287.

vereri, con ut e ne § 250. 3; con ne non ivi. 3. N. 1; coll'inf., ivi; veritus, temendo, § 278. 4.

vertere, volgere, attribuire, con doppio dat. § 208.

vero, verum, verumtamen, § 167. verum dicere, § 237. 4. N. 1.

vesci, coll'abl. § 231; vescendus, pass. § 285. N. 1. [N. 1. vestras, del vostro paese, § 69. 1. vetare, coll'acc. coll'inf. § 269; ve-

via Aurelia, per la via Aurelia (di-

rezione) § 233. 2.

tor costr. pers. § 273.

vicendevolmente § 238. 7. c. N. 3. vicinus, col dat. e col gen. § 203.

N. 1.

victricia arma, § 48. N. 1.
videor, con doppio nomin. § 192. 2;
costr. pers. ivi. 4 e § 273; videtur alicuius, meum videtur, §
215. N. 1.

vidi sum currere, cum curreret, currentem § 281. 4. N. 2.

vin per visne, vuoi tu? § 141. N. 1. vitam vivere § 194. N. 3. vituperare, con quod e acc. coll'inf.

§ 271.

vivus, in vita, § 236. 1.

vocare, con doppio acc. § 197; pass. con doppio nom. § 192. 2.

volere: vorrei, avrei voluto, § 248. 3. c. N. 1.

volo, nolo, malo, coniug. § 141; coll'inf., coll'acc. coll'inf. e col cong § 269 e N. 1 e 4; velim e vellem, § 248. 3. c. N. 1; velle, nolle, malle come inf. fut. § 274. 4. N; hoc factum volo, ivi. 1. N. 3. volt per vuit § 141. N. 2.

voluntate, spontaneamente, § 224

3. N. 1.

# INDICE DELLE MATERIE

## AVVERTENZA DEL TRADUTTORE.

## PARTE PRIMA

## Teorica delle forme.

| CAP  | 1. — Dell' Alfabeto              |      |        |       |         |        | Pag.          | i          |
|------|----------------------------------|------|--------|-------|---------|--------|---------------|------------|
| CAP. | 2. — Delle Parti del discorso    |      |        |       |         |        | •             | 2          |
| CAP. | 3. — Del Genere dei nomi         |      |        |       |         |        | >             | 3          |
| CAP. | 4. — Delle Declinazioni .        |      |        |       |         |        | •             | 6          |
| CAP. | 5. — Prima Declinazione .        |      |        |       |         |        | >             | 7          |
| CAP. | 6. — Seconda Declinazione        |      |        |       |         |        | >             | 11         |
| CAP. | 7. — Terza Declinazione .        |      |        |       |         |        | >             | 18         |
| CAP. | 8. — Quarta Declinazione         |      | •      |       |         |        | *             | 37         |
| CAP. | 9. — Quinta Declinazione         |      |        |       |         |        | *             | 39         |
| CAP. | 10. — Particolarità delle Declin | ıazi | oni (N | omi a | difetti | vi e s | ro-           |            |
|      | vrabbondanti .                   |      | .`     |       |         |        | >             | 40         |
| CAP. | 11 Dell'Aggettivo. Gradi di c    | com  | parazi | one d | legli A | Lgget  | tivi »        | 41         |
|      | 12. — Dei Numerali               |      | • .    |       | ٠.      | •      | *             | <b>5</b> 0 |
| CAP. | 13. — Dei Pronomi                |      |        |       |         |        | >             | <b>5</b> 6 |
| CAP. | 14. — Del Verbo                  |      |        |       |         |        | >             | 62         |
| CAP. | 15. — Il verbo esse, essere:     |      |        |       |         |        | >             | 64         |
|      | 16. — Coniugazioni regolari      |      |        |       |         |        | •             | 66         |
|      | 17 Modello delle quattro C       | oniı | gario  | 1i    |         | ٠.     | >             | 72         |
|      | 18 Particolarità delle quatt     |      | •      |       | ıi.     | •      | >             | 99         |
|      | 19. — Perfetti e Supini irregola |      | _      |       |         | ugazi  | one »         | 104        |
|      | 20. — Perfetti e Supini irregola |      |        |       |         |        |               | 106        |
|      | 21 Perfetti e Supini della 7     |      |        |       |         |        | •             | 109        |
|      | 22. — Perfetti e Supini irregola |      |        | -     |         | ugazi  | one »         | 122        |
|      | 23 Perfetti e Supini de' ver     |      |        |       |         |        | >             | 123        |
|      | 24. — Perfetti e Supini dei De   |      |        |       |         |        | >             | 126        |
|      | 25. — Verbi anomali o irregol    | _    |        |       | •       |        | ~ <b>&gt;</b> | 120        |
|      | 98 — Vanhi dilattini             |      | •      | •     | Digiti  | zed by | 200c          | 137        |

CAP. 27. — Verbi impersonali CAP. 23. — Degli Avverbi .

| Cap. | 29. — Delle Preposizioni    |       |       |       | •      |       | •      | >      | 148         |
|------|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------------|
| CAP. | 30. — Delle Congiunzioni    |       |       |       |        |       |        | >      | 151         |
| CAP. | 31. — TEORICA DELLA FORMA   | \ZIC  | NE D  | ELLE  | PAROL  | z.    |        | *      | 160         |
|      |                             |       |       | •     |        |       |        |        |             |
|      |                             |       |       | •     |        |       |        |        |             |
|      | PARTI                       | E     | SEC   | ON    | DA     |       |        |        |             |
|      | Teorica della Proj          | po    | siei  | one   | . 088  | ia £  | Tint   | as si. |             |
| JAP. | 32. — Della Proposizione    | _ (   | Conco | rdan  | za del | le pa | rti de | lla    |             |
|      | Proposizione                |       |       |       |        |       | •      | Pag.   | 173         |
| CAP. | 33. — Dell'uso dei Casi. U  | 80    | del N | lomi  | nativo |       | •      | >      | 179         |
| Cap. | 34. — Uso dell'Accusativo   |       |       |       |        |       |        | >      | 181         |
| Cap. | 35. — Uso del Dativo        |       |       | •     |        |       |        | >      | 189         |
| Cap. | 36. — Uso del Genitivo      |       |       |       |        |       |        | >      | 194         |
| CAP. | 37. — Uso dell'Ablativo     |       |       |       |        |       | •      | >      | 202         |
|      | 38. — Usi particolari degli | i A   | ggett | ivi e | đei l  | rono  | mi     | >      | 213         |
| CAP. | 39. — Uso dei Tempi         |       |       | •     | •      |       | •      | >      | 220         |
| CAP. | 40. — Uso dell'Indicativo   |       |       |       |        |       | •      | >      | 226         |
| Cap. | 41 Uso del Congiuntivo      |       |       |       |        |       |        | >      | 228         |
| Cap. | 42. — Uso dell'Imperativo   |       | •     | •     | •      |       |        | >      | 241         |
| CAP. | 43. — Uso dell'Infinito     | •     |       |       | •      | •     | •      | >      | 242         |
| CPA. | 44. — Uso dei Participii    | •     |       |       |        |       | •      | >      | 252         |
| CAP. | 45. — Uso del Gerundio      | •     |       |       | •      | •     | •      | ` >    | <b>25</b> 8 |
| CAP. | 46. — Uso del Supino        | •     | •     | •     | •      | •     | • .    | >      | <b>26</b> 2 |
| •    |                             |       |       |       |        |       |        |        |             |
|      | AP                          | ۲Ł    | NDIC  | E     |        |       |        |        |             |
| Cap. | 47. — Della Prosodia e del  | la    | Metr  | ica   | •      | •     | •      | Pag.   |             |
|      | 48. — Del Calendario Roma   |       |       |       | •      | •     |        | >      | <b>27</b> 2 |
|      | 49. — Dei Pesi, delle Mone  |       |       |       |        |       |        | >      | <b>27</b> 3 |
| CAR  | 50 - Della Abbreviature ni  | ins : | Isata | nàlla | ling   | a lat | ina    |        | 275         |

REGISTRO ALFABETICO



